



FÚTBOL ESPAÑA 2 - BRASIL 4. LOS ERRORES CAUSAN UNA TRAUMÁTICA DERROTA

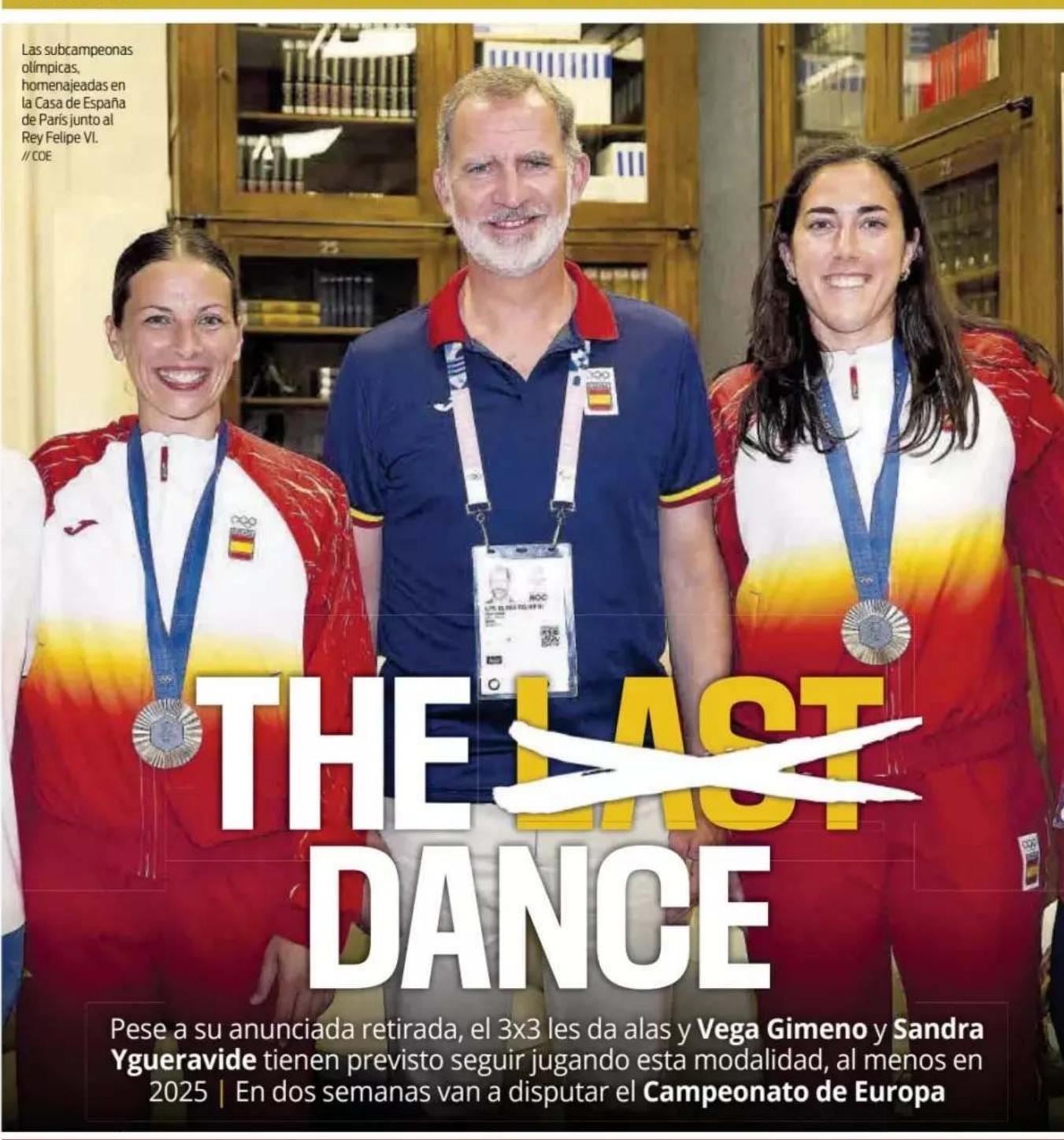

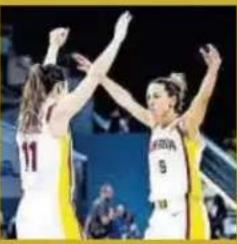

BALONCESTO P. 19
ESPAÑA - BELGICA 14:30H
LAS CAMPEONAS
DE EUROPA EN EL
CAMINO A 'SEMIS'



ATLETISMO
DIAME, SIN FINAL P. 24-25
NDIKUMWENAYO
Y LLOPIS VUELVEN
A SAINT DENNIS

VÓLEY-PLAYA P. 21 OPORTUNIDAD HISTÓRICA PABLO HERRERA Y GAVIRA BUSCAN LAS SEMIFINALES

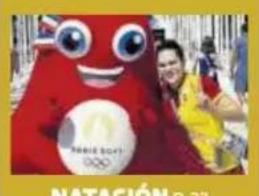

NATACIÓN P. 23 ÁNGELA MARTÍNEZ «NADARÉ EN EL SENA O DONDE ME DIGAN»

LUTO P. 6-7
FALLECE DANIEL MAÑO
ADIÓS AL ÚLTIMO
EXPONENTE DEL
GRAN VALENCIA
DE LOS SUECANOS

MERCADO EL CENTROCAMPISTA ENTRENA EN SOLITARIO P.2-3

JAVI GUERRA, EN LA RECTA FINAL DE SU VENTA



EQUIPACIÓN P.8
HOMENAJE ALA
CAMISETA DE 1975
VUELVE
EL NARANJA



# VALENCIA GF

**ACUERDO** LOS DOCUMENTOS ENTRE TODAS LAS PARTES YA HAN SIDO INTERCAMB

## Recta final en la salida

El futbolista entrenó ayer en solitario en la Ciudad Deportiva de Paterna para no entorpecer la operación con ninguna complicación con su estado físico

PAU PARDO Valencia

Javi Guerra podría ser jugador del Atlético de Madrid en los próximos días, quizás en las próximas horas. El jugador del Valencia CF está a la espera de que los colchoneros pongan la rúbrica definitiva a una operación en la que ya está todo acordado e incluso los documentos entre todas las partes ya han sido intercambiados. Los colchoneros están acabando de perfilar sus números para que encaje en el Fair Play Financiero en una semana en la que están realizando un gran número de operaciones tanto de entrada como de salida para acometer una revolución en su plantilla. En el día de ayer se dio un paso más que sintomático de cara a su salida del club de Mestalla, ya que no entrenó con el resto del grupo por precaución de cara a que no sea un problema físico lo que rompa la operación. El futbolista sí acudió a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero lo hizo para trabajar en el gimnasio en solitario.

El de Gilet, que hace unos meses dijo en rueda de prensa que para irse del Valencia tendrían que «echarle», pondrá rumbo al Civitas Metropolitano si nada se tuerce. Según Tribuna Deportiva los documentos entre todas las partes han sido intercambiados a fin de cerrar el traspaso del joven valenciano, clave en la permanencia del club en Primera División hace dos campañas y que apuntaba a ser uno de los grandes referentes del valencianismo los próximos años por su arraigo a los colores, su potencial futbolístico y por ser uno de los máximos exponentes de la generación de canteranos de 'La Quinta del Pipo' que salvó al equipo del descenso.

El conjunto colchonero, que está trabajando en paralelo otras opciones de su centro del campo como Conor Gallagher -mediocampista del Chelsea FC-, está muy cerca de aprovechar la deriva valencianista y su continuada descapitalización deportiva para fir-

EL ATLÉTICO ESTÁ ENCAJANDO TODAS LAS OPERACIONES QUE ESTÁ HACIENDO ESTA SEMANA EN EL FAIR PLAY FINANCIERO

## SUPONDRÁ UNA BAJA MÁS QUE SENSIBLE POR LAS DIFERENTES FUNCIONES QUE PUEDE DESEMPEÑAR EN EL CENTRO DEL CAMPO

mar a un jugador con un techo muy elevado y que además ostenta un gran sentimiento de pertenencia hacia el Valencia CF, pero una vez más la gestión de Meriton Holdings y sus ayudantes privará a Mestalla de ver a uno de los suyos cerca de su apogeo.

Los rojiblancos, además, cerrarán la operación en una cifra alrededor de los 25 millones de euros más variables y bonus futuros, un precio que puede acabar siendo muy reducido para un jugador de su pro-



## OFENSIVA POR BRYAN ZARAGOZA

El Valencia CF realiza una oferta formal al Bayern de Munich por la cesión del extremo ex del Granada para reforzar su banda. PÁGS. 4-5



## **FALLECE EL MITO MAÑO**

Manyonet era con 92 años el más longevo de los jugadores del club y el último superviviente de la mítica final de Copa de 1954. PÁG.6-7 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

SUPER

2-3

IADOS

## de Javi Guerra







el primer amistoso de pretemporada del Valencia CF //JM.LÓPEZ

yección técnica en un mercado como el actual, pero que a día de hoy sí supone una apuesta en las condiciones que saltan a la vista que el jugador atesora.

MEDULAR DEBILITADA En caso de consumarse la salida del futbolista valenciano, el centro del campo quedará más debilitado y requerirá de refuerzos en lo que queda de mercado de fichajes. Guerra es un futbolista que ofrecía tres posibilidades esenciales: actuar como organizador dentro del doble pivote acompañando a un futbolista más posicional como Pepelu o Hugo Guillamón, como interior de recorrido y llegada dentro del trivote, además de poder actuar en la mediapunta por detrás del delantero. El de Gilet ofrece muchas variantes y su baja planteará un problema deportivo que deberá ser subsanado por un club que no es precisamente experto a la hora de trabajar el mercado y que cuenta con el lastre de la precaria situación económica en la que vive sumida la entidad.

## Ofensiva por Bryan Zaragoza

El Valencia CF mueve ficha y presenta una oferta formal por la cesión pura sin opción a compra del extremo del Bayern de Múnich

## ÁNGEL BUENO

El Bayern de Múnich ya tiene una oferta formal de la entidad valencianista para la cesión de Bryan Zaragoza. El Valencia CF envió ayer una propuesta oficial por la cesión pura sin opción a compra del juga-



MAX EBERI

Cuando miramos las opciones de los extremos, a Bryan puede resultarle dificil jugar minutos

## Es difícil estar en plantilla. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar la cesión adecuada para él

dor en la que expresó su limitación económica para asumir el salario total del extremo. El salario de Bryan está cerca de los 3 millones de euros netos, cifras a las que ni de lejos puede hacer frente un Valencia que asumiría, como mucho, el 50 por ciento. Para completarse la operación, el jugador bávaro debería renunciar a parte de su nómina o hacerse cargo el club alemán. Se repite la táctica utilizada en el caso 'Mir'. El delantero renunció a gran parte de salario para cumplir su deseo de volver a

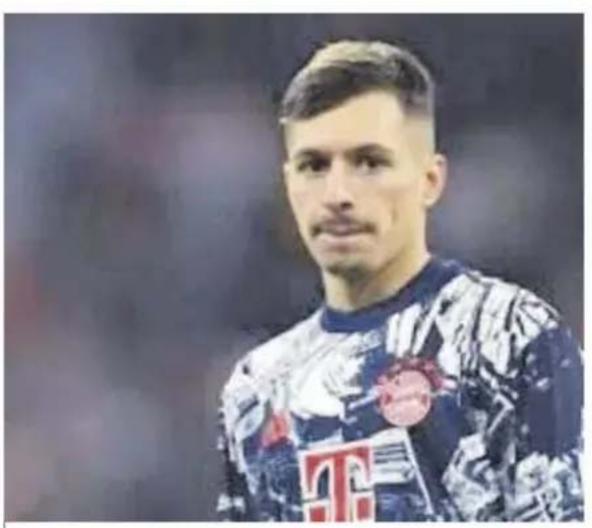

Bryan
Zaragoza no se
ha adaptado
en el club
bávaro y su
primera opción
es jugar en
Mestalla
//EFE

lo que fue su casa.

En cuanto a la postura del jugador, Bryan Zaragoza ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en el Valencia. A Bryan le parece un gran club y le seduce la posibilidad de jugar en un campo mítico como Mestalla. Asimismo, desde el club bávaro consideran el Valencia como una plaza idónea para el extremo. Si bien es cierto que la opción del Girona le ofrecía Champions League, desde el Bayern prefieren que Bryan se curta en un equipo con cierta presión. Además, coexiste el peligro de no contar con el protagonismo suficiente con el fichaje de Bryan Gil y la competencia de Tsygankov en las bandas. Valencia es un contexto diferente, con titularidad asegurada y muchos minutos por jugar. De hecho, fue Max Eberl, director deportivo del club, el que con unas declaraciones post partido entre el Bayern y el Tottenham, definió la situación del jugador en Alemania: «Cuándo miramos las posiciones de los extremos, a Bryan puede resultarle difícil conseguir muchos minutos de juego con nosotros. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar la cesión adecuada para él».

A priori, existe un acuerdo cerrado entre ambas entidades con las cantidades que comentábamos y que ha transmitido el Valencia. Solo faltaría el sí de Peter Lim, que a día de hoy no ha aceptado el





El extremo andaluz es el jugador ideal para reforzar la posición de extremo //EFE movimiento, a la espera de alguna salida. Una venta que sería aún más necesaria en el caso de que el jugador no acepte una rebaja de salario. La entidad valencianista debería de ingresar liquidez con la salida de algún jugador, como viene siendo habitual con el modelo actual de la gestión deportiva. La estructura de la gestión del Valencia CF depende en exclusiva del visto bueno de su máximo accionista y acaba retrasando las operaciones más de lo deseable. Movimientos tan sencillos como una cesión pura sin opción a compra se dilatan semanas, o, incluso, como ocurrió con Rafa Mir, hasta el año. Cantidades que no superan el millón de euros para el equi-

po valencianista puede suponer negociaciones toscas y duraderas. El caso de Luis Rioja es una evidencia de la situación por la que pasa el club. La dirección deportiva es incapaz de encarrilar un fichaje en el que todas las partes están de acuerdo con la operación. El modelo no permite las incorporaciones sin que sean precedidas por salidas, lo que bloquea por completo las opciones del entrenador para formar un equipo competitivo.

Reforzar la posición del extremo es el principal objetivo desde que se inició la pretemporada y, a falta de once días para el arranque liguero, aún no han habido movimientos de entrada. Baraja ha in-

sistido en la necesidad de dar un salto de calidad en una demarcación que, además, sufre de falta de efectivos. Con las recientes lesiones de Sergi Canós y Fran Pérez, sumadas a la convocatoria de Diego López para los Juegos Olímpicos, el Pipo está recurriendo a los canteranos Otorbi y Tejón, o al defensor Jesús Vázquez. El técnico valencianista está haciendo malabares para compensar escasez de extremos y en sus planes la incorporación de Bryan Zaragoza vendría como anillo al dedo. Lo considera fundamental, ya que ve obligatorio aumentar el nivel por los costados, incluso con una operación de cesión sin opción de compra.

## LUIS RIOJA NO ESTÁ DESCAR-

Zaragoza aterrice en Valencia no condiciona el fichaje de Luis Rioja. El interés por el extremo del Alavés sigue patente en el club de Mestalla. La operación con el club 'babazorro' es totalmente independiente a la del extremo bávaro. El jugador tiene un acuerdo cerrado con el club que no ha podido llevarse a cabo por lo de

# LA ENTIDAD VALENCIANISTA HA ESPECIFICADO EN LA OFERTA QUE, COMO MÁXIMO, AFRONTARÁ LA MITAD DEL SALARIO

siempre, no hay luz verde de arriba. Hasta que no se resuelva el tema de Samu Castillejo, será muy difícil encaminar las negociaciones por Rioja. La gran masa salarial de Castillejo es el motivo por el cual la entidad valencianista no ha presentado una oferta formal al Alavés. El máximo acciones ha puesto freno a una operación que no se llevará a cabo a menos de que se libere la nómina del malagueño.

El Valencia y Rioja esperan el momento mientras cada vez son más los clubes interesados. Osasuna y Mallorca llamaron a la puerta del futbolista este verano. Desde hace semanas, el acuerdo entre Rioja y el Valencia está cerrado y confían en cerrar la operación. Ni el Deportivo Alavés, ni Rioja serán un problema. El extremo está deseando venir a Mestalla y formar parte de un club histórico en la liga española. Es conocedor del interés que Baraja tiene por él y el hecho de que se mantenga a la espera demuestra su disposición.

## HISTORIA DE SUECA SALIÓ UNA HISTÓRICA GENERACIÓN DE JUGADORES DE CLUB

## Fallece Maño, el último expo

Manyonet, extremo indiscutible en el Valencia los años 50 y 60, era con 92 años el más campeón longevo de los jugadores del club y el

VICENT CHILET

La grandeza del Valencia, forjada al lado de la acequia de Mestalla, no se puede entender sin otra conexión agrícola, de tierra, agua y arrozales. De Sueca salió una histórica generación de jugadores de club que entre los años 40 y 60 nutrieron los éxitos del club. Ayer, a los 92 años de edad, con el fallecimiento de Daniel Mañó, «Manyonet», el valencianismo pierde al último gran exponente de una quinta liderada por Antonio Puchades, Paco Sendra y, con menor impacto, Salvador Ibáñez y José Solves. Jugadores que desde aquella SD Sueca entrenada por José Maigues, vincularían sus carreras al Valencia.

Mañó era el más longevo de los jugadores del Valencia. Con su fallecimiento, se va el último supervi-

viente del equipo que en 1954 conquistó de forma brillante la Copa, arrollando al Barcelona por 3-0 en la final.

Mañó fue un futbolista imprescindible en sus 285 partidos como valencianista. Extremo con gran facilidad para el regate y buen remate (49 goles) su primera gran aparición con apenas 20 años fue en la célebre final ante el Barcelona en Chamartín. Ya no se movería de un once valencianista que en los siguientes años pasaría a recitarse de memoria, con Badenes, Seguí, Puchades, Sendra, Buqué, Fuertes...

Sin embargo, antes de aquella hazaña del 54, un par de años antes Mañó fue uno de los protagonistas del histórico ascenso del CD Mestalla a primera división. Una proeza inédita en un filial pero que no se culminó por orden federativa. Entrados en los años 60, Mañó empezó a frecuentar el CD Mestalla con el primer equipo, que le aguardaría dos últimos instantes de gloria, al contribuir decisivamente a los dos primeros títulos internacionales del Valencia,

HABILIDOSO EXTREMO DERECHO, LLEGÓ AL VALENCIA DE LA **GRAN GENERACIÓN** 

SUECANA ENTRENADA POR JOSÉ MAIQUES Además de su faceta goleadora,

las copas de Feria de 1962 y 1963. El historiador José Ricardo March destacaba en X (antes Twitter la impronta futbolística que dejó Mañó conectando dos épocas gloriosas del Valencia, la de la final de Copa de 1954 y la irrupción triunfal en Europa: «Mañó era un extremo rápido y habilidoso, siendo una da las claves del ascenso del filial en la temporada 51-52 a Primera, con un equipo repleto de talento suecano: Ibáñez, Sendra, Solves...», destaca el columnista de SUPER.

Ayudado por Roberto Gil y Vicent Guillot, Daniel Mañó hizo acto de presencia por último vez en público en el partido de leyendas en Mestalla. //J.M. LÓPEZ

QUE ENTRE LOS AÑOS 40 Y 60 NUTRIERON LOS ÉXITOS DEL CLUB

## nente del Valencia de Sueca

último superviviente de la mítica final de Copa de 1954, ganada al Barcelona con una exhibición de época





Solves, Mañó, Sendra, Puchades e Ibáñez, ya retirados, posan en el cartel de entrada a Sueca //EMILIO VIÑA/ARCHIVO PEPE VAELLO

March rescata otra virtud de Mañó como la de asistente, y que le permitió ser el relevo natural como extremo de Epi, cuya traumática salida del club en 1949 había dejado un gran vacío por llenar en esa demarcación, a nivel futbolístico y carismático.

Un aspecto destacable de aquel equipo fue la lealtad a los colores. Mañó, como Puchades, Fuertes y posteriormente se definieron como «one club man», costumbre ya JR MARCH: «LA FIDELIDAD DE MAÑO FUE INQUEBRANTABLE, RECHAZÓ OFERTAS INSISTENTES DEL BENFICA» casi en desuso en el fútbol moderno. «La fidelidad de Mañófue inquebrantable. Rechazó ofertas muy jugosas, entre ellas, una muy insistente propuesta del Benfica y siempre estuvo al servicio del club».

Al igual que el resto de integrantes de la generación suecana del club, Manyonet recibió en vida homenajes a nivel local, popular e institucional. Todos, sin excepción, cuando se alejaron del futbol, volvieron a sus ocupaciones previas como agricultores y a la tranquila vida de Sueca, en sus coordenadas geográficas, culturales y sentimentales de las que no se movieron. Inolvidable fue su última aparición pública, en el partido de Leyendas del Centenario del club en 2019, y como jugador con más edad le tocó entrar el primero al césped que tantas veces recorrió llevarse la primera gran ovación de un Mestalla entregado.











La camiseta conmemora el aniversario de la temporada 74/75 //VCF

NARANJA EL VALENCIA HIZO AYER OFICIAL LA TERCERA INDUMENTARIA PARA LA TEMPORADA 24-25

## De Claramunt a Gayà: vuelve la camiseta naranja y verde

El conjunto blanquinegro volverá a vestir de naranja y verde para su equipación alternativa, como en la temporada 1974-1975, que trae buenos recuerdos de algunos triunfos y de jugadores muy míticos, como lo fueron el de Puçol y Juan Cruz Sol

## PAU PARDO Y MARÍA TARAZÓN

El Valencia CF hizo ayer pública su tercera equipación de cara a la próxima temporada con una clara mirada al pasado, más concretamente a la temporada 74-75 de la que se cumplen cincuenta años y con la idea de rememorar a grandes mitos del club como Pep Claramunt y Juan Cruz Sol. La camiseta naranja y con detalles verdes se suman a pantalones y medias completamente verdes que el club ha presentado en sus redes sociales con el mismo lema que las otras dos: «Hagamos que brille».

En el vídeo promocional se hacen varias alusiones a la tierra, al igual que en toda la campaña de presentación de las camisetas. En este ca-

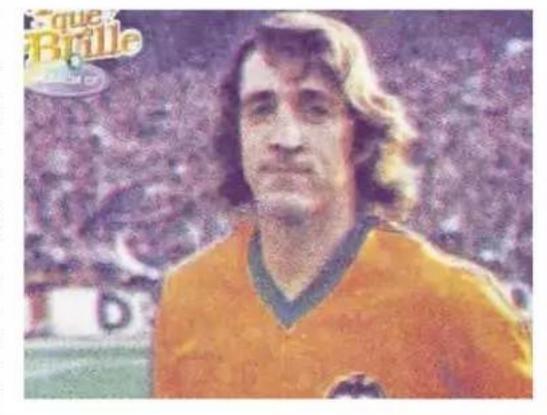

so la acción se ubica en l'Albufera, en los arrozales, las casetas típicas del Palmar y los naranjos, lo más autóctono de la provincia valenciana. La camiseta es naranja y el verde está en el cuello, exactamente igual que en la temporada 74/75. La publicidad en este caso está en blanco y el escudo en sus tonos oficiales. Es un color muy especial para el valencianismo, pues los dos últimos títulos ligueros del Valencia



CF los obtuvo vistiendo de naranja, tanto en Málaga la temporada 2001/2002, como en Sevilla en la 2003/2004, además de ser verdaderamente recurrente y uno de los más representativos para la afición. El naranja como el color que recuerda a un pasado especial //VCF Además, el diseño de este conjunto, que destaca de forma especial por su relevancia histórica, es también una manera de celebrar a todos los aficionados valencianistas, que han sido parte importante de la trayectoria del Club durante los últimos 50 años. Vestir esta camiseta es una vuelta al pasado y al recuerdo de los triunfos.

Esta tercera equipación hará contraste con las otras dos, que ya e hicieron oficiales hace semanas. Ambas son más clásicas, más próximo a los que los valencianistas están acostumbrados. La primera es blanca con mangas negras y toques en dorado, mientras que la segunda es completamente negra con detalles en dorado, siguiendo la línea de la indumentaria local.

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 VALENCIA CF 9

# OPINION

## Cuando el camino es permanecer

nspirado en nuestro pasado para escribir nuestro futuro». El lema con el que el Valencia presentó su preciosa tercera equipación no solo es un gran «claim», conectando a Claramunt y Sol, sino que me parecería, sobre todo, una buena brújula para guiar proyectos deportivos. Basarse en una tradición competitiva, en unos referentes claros, en un respeto a la idiosincrasia desde el conocimiento del entorno social, disminuye el riesgo, aumenta la fiabilidad, te convierte en un club reconocible. Es la política que, hoy mismo, en este fútbol desdibujado de valores, sustenta la fortaleza de entidades clásicas. Por ejemplo Real Sociedad o Athletic Club, Cuanto más volátil es el negocio, más hunden sus raíces en la tierra, más se aferran a la tradición. No les ha ido mal.

Esos valores no le son ajenos al Valencia y han conectado con sus mejores épocas. Las bases son sólidas, pese a esta década perdida en plena revolución del sector. Lo tenemos todo, pese a todo. Una implantación territorial fértil y una lealtad indiscutible a un estadio céntrico con más de un siglo de vida. Hace unos años, el observatorio CIES establecía un paralelismo entre los clubes que contaban con jugadores con más años de permanencia en el equipo y

el éxito deportivo. La década de **Silva** en el City, el lento otoño calmado de **Modric** y **Kroos** en el Madrid, por citar a clubes menos románticos. En otras palabras, lo contaba **Leila Guerriero** 

VICENT CHILET



Las leyendas de los años 50, 60 y 70, entre ellos Mañó y Roberto Gil, en el partido de leyendas de 2019. //JM LÓPEZ

esta misma semana en El País, midiéndose a un vacío existencial: «Para encontrarlo (el camino), no hay que buscar, sino permanecer».

El camino está más que definido. Pero lo que nos queda el dolor, que es un estado más profundo que persiste tras la indignación, que es reactiva y virulenta, que se enciende y se extingue rápido, que viene y se va. El dolor perdura al ver cómo toda esa apelación a códigos nobles, como la memoria, tan bien transmitidos por los creativos en una nueva camiseta, acaban quedando como un recurso simplemente estético, ornamental, cuando la gestión y las decisiones más trascendentes circulan en dirección contraria a esos mandamientos.

Ese contraste era muy visible ayer, en una jornada en la que el homenaje a la camiseta de 1975 y el fallecimiento de **Daniel**Mañó, de un «one club man» de leyenda, chocaban de lleno con la realidad del pre-

sente, con Javi Guerra, la penúltima gran

perla de la Academia, sin salir a entrenar

ante la inminencia de su traspaso. Un desenlace contrario a las más elementales reglas de gestión, de la excelencia deportiva y económica. Y que recontraconfirma un síntoma temido en la salida de canteranos que no llegarán a vestirse de «manyonets», como **Soler, Ferran Torres, Kang In** o **Lato**. Tipos de la casa, muy valencianistas pese al ruido interesado de cada marcha, a los que les hubiese encantado permanecer y no buscar, y vestir de naranja con pantalón y medias verdes. Y en Mestalla.

FILIAL UNA PLANTILLA LLENA DE EXPERIENCIA Y GANAS PARA LUCHAR POR EL ASCENSO A 1ª RFEF

## «Será una temporada bonita e ilusionante»

Pedro Alemañ, mediocentro del VCF Mestalla, analiza cómo está trabajando el conjunto de Angulo en la pretemporada

JAVIER CUÑAT València

El Valencia CF Mestalla afronta una nueva pretemporada para competir en el Grupo III de Segunda Federación. El conjunto de Miguel Ángel Angulo lleva preparándose desde julio teniendo de por medio hasta ocho partidos amistosos. La temporada pasada el equipo 'che' terminó la temporada en la 11ª posición con 44 puntos repartidos entre 11 victorias, 11 empates y 12 derrotas, unas cifras muy lejanas respecto al ascenso. La última vez que el filial tuvo la oportunidad de ascender a Primera RFEF fue no hace mucho, concretamente en la temporada 22/23, donde perdieron por 0-1 en el Play-Off de ascenso frente al CP Cacereño.

UN NUEVO LÍDER El mediapunta Pedro Alemañ, considera que será una «temporada bonita», sobre todo para «cumplir los objetivos», en los que entran principalmente ascender a Primera RFEF, o en su defecto, mantener la categoría. Lo que refleja la expresión del jugador ilicitano es sobre todo el rol que acometerá como uno de los capitanes del Mestalla: «Por los años que llevo en el club y con Angulo, te sientes importante en el equipo. Asumo un grado de responsabilidad más para tratar de ayudar a los chicos



que suben del VCF Juvenil A que se tienen que adaptar a la categoría y esa va a ser mi labor junto al resto de capitanes», dijo en VCF Media. Ahora, el mediocentro de 22 años que finaliza contrato al final de esta temporada, pero con vistas a una posible renovación afronta esta temporada como un líder, pero también «con algo más de expePedro Alemañ, pretemporada contra el CD Castellón B //VALENCIA CF

riencia y las mismas ganas desde el principio», dijo. Las llegadas de nuevos hombres como Javier Pamies, Hamza Bellari, Alex Cerdá, Ro Abajas y Warren Madrigal, aumentan exponencialmente la experiencia del grupo en Segunda y Primera RFEF, incluso en divisiones aún mayores, pero fuera de España. «En la categoria en la que estamos la experiencia es un grado más que te ayuda a estar arriba. Conozco a Javier Pamies de cuando coincidimos en las categorías inferiores del Elche y siempre es agradable reencontrarte con amigos. Las incorporaciones seguro que nos van a ayudar», insiste, seguro de sí mismo y del competitivo grupo que luchará por estar en la zona alta de la tabla. «Tenemos ganas de jugar en el Puchades que al final es nuestra casa y donde nos tenemos que hacer fuertes esta temporada», añadió.

# LEMANTE UD

ENTRENAMIENTO EL EXFUTBOLISTA DEL TENERIFE AFRONTA LA TEMPORADA CON A

## Iván Romero abre el aba

El '18' regresó al trabajo tres meses después de su operación en el hombro para aportar dinamismo. El nacido en La Solana puede actuar como referencia o por las dos bandas

## RAFA ESTEVE

València

Una semana y media falta para que el Levante inicie su andadura en Segunda División por tercera temporada consecutiva. Los de Julián Calero cuentan los días para hacer frente a lo verdaderamente importante. Una competición de la que el equipo granota busca escapar mediante un ascenso, dando su máximo rendimiento cada fin de semana y trabajando lo suficiente como para que la suerte. aquella que tantas veces le dio la espalda, le sonría de una vez por todas. El técnico pide, tal y como transmite a su plantilla, guerreros para ir a la batalla de la categoría de plata, y a falta de once días para pisar el césped de El Molinón, cuenta con una nueva pieza en sus filas. No es un fichaje, pero sí un futbolista que entra en dinámica de trabajo grupal después de recuperarse de su lesión. Iván Romero vuelve a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y está listo para aportar alternativas nuevas en el esquema de Julián Calero. El '18' está de regreso un mes antes de lo inicialmente estipulado, aunque Felipe Miñambres puso sobre la mesa la posibilidad de que se incorporase a los entrenamientos en los tiempos que finalmente se han dado. «El estaba con molestías y las últimas semanas tenía muchos problemas. El último partido (Villarreal B) que juega acaba sintiéndose peor de lo que en un principio esperábamos. Al final decidimos que se operase, perdiéndose esto porque no estaba para ayudarnos. Si lo dejamos pasar podríamos irnos prácticamente hasta enero para recuperar a lván. Pensamos que su participación en estos momentos era escasa y machando esa zona para no sacar rendimiento a costa de machacarle. Al final decidimos que pasara por el quirófano y tenerlo en condiciones para el inicio de la temporada que viene. Cuatro meses es lo que me dice los médicos, a lo mejor tres», aseguró el director deportivo levantinista en el mes

«SI LO DEJAMOS PASAR PODRÍAMOS IRNOS PRÁCTICAMENTE HASTA ENERO PARA RECUPERAR A IVÁN», DIJO FELIPE EN MAYO

## IVÁN ROMERO PUEDE JUGAR EN LAS TRES PARTES DEL ATAQUE TRAS CURTIRSE COMO DELANTERO CENTRO EN EL SEVILLA

de mayo, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Eibar, un día después de que Iván Romero fuese sometido a una artroscopia para corregir una lesión que le causaba inestabilidad del hombro derecho en el hospital IMSKE.

Tres meses después, el delantero procedente de la cantera del Sevilla se sumerge en los planes de Julián Calero con la finalidad de aportar soluciones en la punta de lanza. En

una delantera que aspira a tener tres hombres, según lo ensayado por el técnico madrileño en pretemporada, el nacido en La Solana tiene capacidad para actuar en los dos extremos y como referencia arriba. Posición que desarrolló en las inferiores del conjunto del Ramón Sánchez Pizjuán antes de desplegar las alas en Tenerife. En el Heliodoro Rodríguez López lo hizo mucho más por derecha que por izquierda, mientras que en Orriols, incluso, probó la mediapunta en el enfrentamiento en el Ciutat de València contra el Elche. Su polivalencia y capacidad para conducir el balón deshaciéndose de sus oponentes de dan aire fresco a un Julián Calero que recibe con los brazos abiertos al manchego. El atacante ya es uno más en la pretemporada de Julián Calero. // LUD



## **NOVEDADES ARBITRALES EN MARCHA**

El colegiado valenciano Andrés Fuentes Molina acudió a la Ciudad Deportiva del Levante UD para informar a la plantilla de las novedades arbitrales para la 24/25.

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SUPER 10 - 11

AIRES DE REDENCIÓN

## nico en ataque



No obstante, Iván Romero afrontos en su tobillo a los 29 minutos de debutar que le tuvo mes y meta la temporada 24/25 con ganas dio inactivo. Ocho semanas desde mostrar su mejor versión después de su vuelta, un desgarro pués de un año marcado por las lemuscular le eliminó de los mársiones. Su primera puesta en escegenes competitivos hasta finales na, tras cerrarse su incorporación, terminó con una lesión de ligamende enero, antes de tomar la deci-



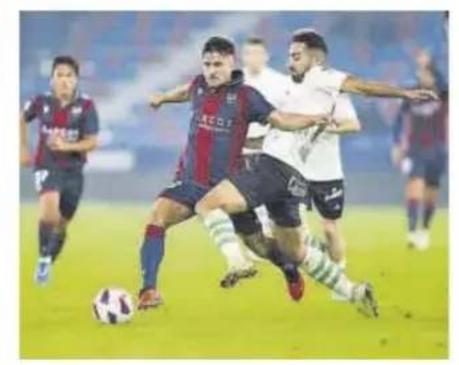

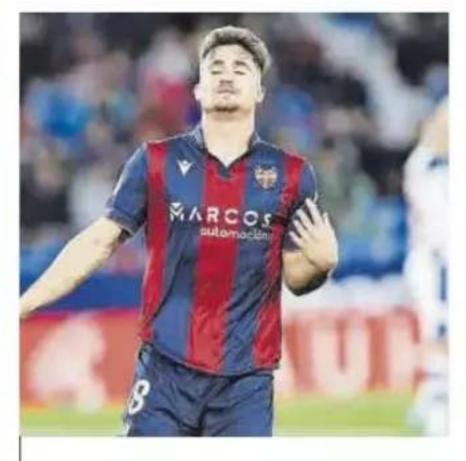

EldeLa Solana busca redención tras un año marcado por las lesiones. //JM LOPEZ

sión de operarse para detener sus molestias en el hombro a principios del mes de mayo. Su regreso a los entrenamientos colectivos se traduce en luz al final del túnel. Iván Romero busca dar un salto bajo las órdenes de Julián Calero.



Fabricio, la temporada pasada. // F. CALABUIG

**ENFERMERÍA** ENTRE DOS Y TRES SEMANAS

## Frenazo a la gran pretemporada de Fabricio Santos

El '12' sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y queda pendiente de evolución

Fabrício tendrá que parar después de haber cogido ritmo competitivo y mostrar destellos durante la pretemporada. El extremo brasileño, seguramente en el peor momento posible y a poco del inicio de LaLiga Hypermotion, sufrió durante el entrenamiento del lunes una lesión muscular en el biceps femoral de la pierna izquierda. Un percance que no le impidió trabajar desde ayer junto a los servicios médicos para recuperarse en las mejores condiciones posibles, aunque su evolución será la que marque su vuelta a los terrenos de juego.

La lesión de Fabrício supone un golpe en el esquema de Julián Calero, ya que el brasileño se asentó en el perfil zurdo y empezó a mostrar los dotes que maravillaron en Orriols durante los primeros coletazos de la temporada pasada. El ex del Celta fue uno de los más destacados durante las semanas de preparación y su lesión se interpone en unas sensa-

## LA LESIÓN LLEGA **CUANDO MEJORES** SENSACIONES ESTABA MOSTRANDO BAJO LAS ÓRDENES DE JULIÁN CALERO

ciones que iban en fase ascendente. Según su círculo más próximo, esperan que se recupere en dos o tres semanas, descartándole de la primera jornada contra el Sporting de Gijón en El Molinón.

# VILLARREAL GF

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SUPER Processes

FORMATO SE JUGARON CUATRO PARTES DE 30 MINUTOS

# El Submarino empata ante el Dortmund y sigue creciendo

El conjunto amarillo cuaja una notable primera parte ante el subcampeón de la UEFA Champions League. Diego Conde firma un partidazo con cuatro paradones y se prepara para la titularidad

## AITOR AGUIRRE

Vila-real

Un Villarreal en pleno crecimiento empató ante el Borussia Dortmund en el quinto amistoso de la pretemporada. Los de Marcelino, sin el técnico por indisposición, jugaron con la camiseta de entrenamiento del cuerpo técnico por un problema en el traslado.

De gris oscuro, Rubén Uría hizo de Marce y apostó por un once reconocible. Diego Conde brilló en la portería; Kiko Femenía y Cardona ocuparon los laterales con Bailly Albiol en el centro de la zaga.

y Parejo formaron la sala de máquinas con Denis por la izquierda y Yeremy por derecha. Lo más extraño fue ver a Terrats de falso nueve con total libertad, por detrás de Arnaut Danjuma.

El encuentro duró 120 minutos y no por prórroga, si no porque se dividió en cuatro partes de 30 que permitió cargar las piernas a los titulares y dar oportunidad a los canteranos. Donde hay amistad hay conexión. Sergi Cardona, que ha pa-



sado las vacaciones junto a Terrats, le puso un centro perfecto que no remató de milagro.

De área a área en los primeros compases con una grada llena de aficionados del Borsussia. El Villarreal estaba enchufado y Yeremy Pino dibujó un jugadón tras un taconazo de Terrats. Desbordó a su par y la picó con la derecha. Solo el palo evitó un fantástico gol.

Respondió la bala Adeyemi por la-

banda derecha pero Bynoe-Gittens perdonó. No sería nada fácil para los alemanes batir a Diego Conde. El nuevo portero groguet se mostró seguro por arriba y hábil para evitar cuatro ocasiones de sumo peligro.

El Submarino va a más tras empatar ante el finalista de la Champions. //VILLARREAL CF El que no perdonó en el minuto 24 fue Ramón Terrats, quién fue el más listo aprovechando un dantesco pase atrás de Bensebaini. La picó para marcar el 0-1.

La segunda de las cuatro partes empezó achicando agua el Submarino y encerrado en bloque bajo. Resistió gracias a un gran trabajo colectivo y vacunó en una contra. Danjuma no encontró el gol pero sí Denis Suárez. El gallego vuelve aprovechó una perfecta dejada de Comesaña para rematar raso con la derecha. Un tanto que puede dar mucha confianza a Denis tras su grave lesión. En el 57, Bailly se marchó dolorido tras una estirada y en el 60 marcó el gigante Süle en la salida de un córner, pero fue anulado por una clara falta sobre Conde.

En el tercer acto llegaron los cam-

## ARNAUT DANJUMA ACTUÓ COMO DELANTERO CENTRO DE UN EQUIPO EN EL QUE QUIERE SER JUGADOR IMPORTANTE

bios y el subcampeón de Champions se vino arriba. Marcó Bynoe-Gittens con un trallazo batiendo a Iker Álvarez. Eran los peores momentos amarillos... y todavía faltaban los últimos 30 minutos. Empató Sabitzer y resistió un competitivo Submarino para abrochar la igualada. El próximo sábado, el último ensayo de la pretemporada ante el Brighton.

**GRANADA** APUNTA A SER SU OPCIÓN PRINCIPAL

## La leyenda Trigueros, muy cerca de dejar el Villarreal

El talaverano no ha viajado con la expedición amarilla y esta semana podría resolver su futuro

AITOR AGUIRRE Vila-real

Una leyenda grogueta en mayúsculas. Manu Trigueros está muy cerca de abandonar el Villarreal y poner fin a una larga trayectoria de doce temporadas en el primer equipo más dos en el filial. El mediocentro no ha viajó junto a la expedición amarilla para Dortmund y se ha quedado en Vilareal a la espera de resolver su futuro lo antes posible. A Trigueros le queda un año de contrato en el Villarreal y el Granada es el mejor posicionado. El conjunto andaluz está negociando algún tipo de fórmula para concretar la operación, pero todavía quedan flecos por resolver ya que tiene un salario elevado para el presupuesto de un equipo de Segunda División. Sin embargo, no es la única opción que tiene Trigueros encima de la mesa, por lo que las próximas horas serán determinantes. Un Trigueros que a sus 32 años ha visto como durante las últimas temporadas ha perdido protaginismo en el Villarreal y quiere salir en busca de más minutos.

mos de un jugador cualquiera en la historia amarilla, si no de uno de los más importantes en la era moderna. Manu Trigueros es el jugador con más partidos en la historia del club con 477, en los que ha marcado 38 goles y ha repartido 39 asistencias. Logró el ascenso con el Submarino en el 2013 y se consolidó en Primera.

Manu Trigueros dejará el Villarreal este verano. //VILLARREAL CF

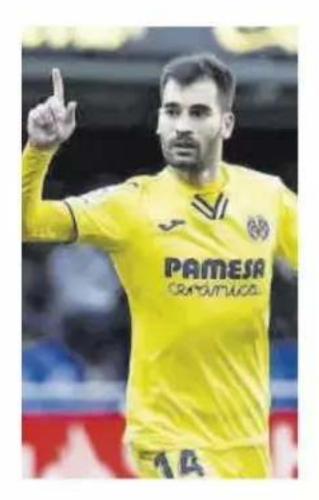





DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA VIAJAR

Superoferta: Varadero todo incluido | Flowo

9 días desde 821 €



Bayahibe todo incluido | Flowo

9 días desde 874 €



Oporto y norte de Portugal

5 días desde 639 €



\*Los precios pueden variar en función de la fecha y ocupación.

# FUTBOL

ATLÉTICO OMORODION Y JOAO FÉLIX, PALANCAS PARA FICHAR A LA 'ARAÑA'

## Julian Alvarez, más cerca que nunca del Atlético

El club rojiblanco quiere hacer caja con la venta de algunos futbolistas para tratar de abordar el fichaje del argentino, la guinda del pastel del nuevo y atractivo proyecto colchonero que podría llegar por una cantidad cercana a los 95 millones de euros

#### ALBERT GRACIA

La bomba explotaba en la tardenoche del lunes, cuando el diario 'Olé' afirmaba en una de sus informaciones que el Atlético de Madrid estaba muy cerca de cerrar ya el fichaje de Julián Álvarez. Un traspaso que podría concretarse por una cantidad cercana a los 95 millones de euros entre fijos y variables. El club rojiblanco había decidido que el argentino tenía que ser la guinda del pastel al nuevo proyecto que está armando Simeone, con piezas ya firmadas como Le Normand, Sorloth o el inminente Gallagher.

Y la 'Araña' lo vería con buenos ojos. Simeone le promete ser uno de los grandes capitanes del barco, compartiría vestuario con algunos de sus compatriotas con los que se ha convertido en campeón del mundo y de América, y podría convivir con su familia, que tiene pensado mudarse a Madrid ya que el permiso de residencia en Manchester habría expirado. Todo parece bien encaminado. Una suma por el traspaso cuantiosa, un futbolista que ganaría protagonismo y un City que percibiría un enorme pellizco por un futbolista que no ha sido un intocable. Sin embargo, y pese a que la oferta sería estratosférica y podría satisfacer las necesidades del City, sobre todo después de que Julián haya declarado por activa y por pasiva que buscaría una salida de no tener mayor protagonismo en el equipo, aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el Atlético. El primer cometido y más impor-



Julián Álvarez tendría muy avanzada su llegada al Atlético de Madrid por una cantidad cercana a los 95 millones entre fijos y variables // EFE

## Más de 200 millones invertidos

El Atlético de Madrid se va a gastar más de 200 millones de euros en este mercado ante la sorpresa generalizada porque desde dentro del club la información que siempre se ha filtrado es que no había dinero para afrontar este dispendio. La realidad es que la entidad rojiblanca llevaba un par de años gastando menos de lo que recibía por sus ventas. Este verano ya ha ingresado más de 20 millones en dos operaciones: 13 por el traspaso de Morata al Milan y 8,5 por el de Soyüncü. Por delante hay una fina ingeniería financiera para rebajar el im-



Le Normand, uno de los fichajes // EFE

pacto de las fichas de los refuerzos en la masa salarial del club, además de buscar las condiciones de pago más viables para el club con amortizaciones largas.

## SIMEONE LE PROMETE SER UNO DE LOS GRANDES CAPITANES DEL BARCO Y JUGARÍA CON ALGUNOS DE SUS COMPATRIOTAS

tante, encontrar la vía de financiación para poder acometer un fichaje de esa magnitud.

## FALTA DINERO EN CAJA Ahora

mismo, y teniendo en cuenta que el Atlético ya ha gastado y gastará un buen dinero en sus incorporaciones ya cerradas o casi cerradas, no parece que haya demasiado dinero en caja, sobre todo para poner un fijo que irá hasta los 60 millones de euros por Julián.

Así, la dirección deportiva tiene muy claro que tocará vender primero de todo. Y dos nombres están encima de la mesa para esa empresa: Samu Omorodion y Joao Félix. El internacional español en categorías inferiores se ha revalorizado y de qué manera tras su buena temporada en el Alavés y viene siendo un nombre habitual en este mercado de fichajes para algunos de los grandes de la Premier League. West Ham o Chelsea parecen los más interesados en un delantero que aún puede explotar más y por el que pagarían una buena cantidad de dinero. El portugués, por su parte, sigue teniendo cartel, pero el Atlético sigue esperando ofertas. Lo ha tasado en unos 60 millones de euros, pero de momento nadie ha osado poner esa cantidad de dinero por un futbolista que ha ido perdiendo valor semana tras semana. Además, el hecho de que el club rojiblanco lo haya puesto en la rampa de salida de forma tan pública tampoco ayuda para sacar un buen pellizco por él. Sin embargo, con lo que pueda aportar su marcha, sumado a lo que deje Omorodion, el Atlético si estaria en condiciones financieras de acometer ese ansiado fichaje de Julián Álvarez. Después, tocaría ponerse de acuerdo con la 'Araña' en los pertinentes vínculos contractuales.

El argentino se ha puesto más o menos a tiro queriendo salir del City para ser más protagonista y el club rojiblanco no va a dudar en una incorporación totalmente estratégica. **GIRONA** ESPECIALMENTE ILUSIONADOS POR SU LLEGADA

## Presente y futuro neerlandés

Van de Beek y Misehouy, después de haber debutado ya en esta pretemporada, fueron presentados ayer de forma oficial

#### ALBERT GRACIA

Unas semanas después de sus respectivas llegadas, el Girona presentó a Gabriel Misehouy y Donny van de Beek como nuevos jugadores del club 'gironí'. Ambos llegan para afrontar el enorme reto de competir en la Champions, pero lo harán en condiciones bien distintas.

El primero es una apuesta de club a largo plazo. El segundo aterriza para competir desde ya y demostrar que aún puede ser el que maravilló en el Ajax. Sean jugadores de futuro o de presente, los dos centrocampistas neerlandeses se han mostrado ilusionados con su llegada a Girona.

Misehouy fue el primero en ser presentado. Después de que Quique Cárcel asegurara que «lo conocemos desde hace un par de años. Tiene un talento especial. Vimos una oportunidad de poder entrar y es un jugador que me gusta mucho. Necesita su tiempo, necesita adaptación», le llegó el turno de hablar al joven neerlandés. Viene con ganas de aprender, y sobre todo de mejorar.

«El Girona hizo una enorme tem-

porada y mi estilo encaja. Espero convertirme en un gran jugador. Es un gran club, especialmente para los más jóvenes. La Champions es un plus, algo muy bonito de jugar, pero hubiera venido igualmente. Girona es un gran club para seguir creciendo», precisó el joven centrocampista.

Sobre dónde se siente más cómodo, Misehouy aseguró que «puedo jugar en muchas posiciones del centro del campo. Donde me siento más cómodo es de centrocampista ofensivo. También puedo jugar de lateral».

MEJORAR EN DEFENSA Ya con el proceso de adaptación en marcha, tanto en el sistema de juego como en el clima y el idioma, Gabriel quiso destacar también las charlas que está teniendo con Michel para mejorar. El técnico le pide, sobre todo, más en defensa: «Quiero tener los máximos minutos posibles. Michel me ha remarcado la necesidad de mejorar en defensa para poder ser un mejor jugador y más completo».

El segundo en salir en rueda de prensa fue Donny van de Beek. Con 44

### MISEHOUY

La Champions es un plus, algo muy bonito de jugar, pero hubiera venido al Girona igualmente

## VAN DE BEEK

## Estoy muy confiado en que podremos tener éxitos en todas las competiciones este año

una sonrisa de oreja a oreja, el neerlandés tiene claro que esta debe ser su temporada. Viene de pasar varias campañas muy complicadas y en Girona espera recuperar su mejor versión.

Gracias a la gente del club por traerme. Es un gran proyecto y una gran oportunidad. Voy a darlo todo por triunfar aquí. Vi muchos partidos de la temporada pasada e hicieron un gran fútbol, parecido al mío. Es un nuevo paso, un nuevo proyecto. Estoy muy contento con el club y un gran reto. Ajax es pasado, un gran pasado pero ya solo pienso en el presente aquí. Quiero triunfar aquí», indicó Donny.

su mejor versión, precisó que «espero que lo antes posible. Para mí lo importante es entrenar muy fuerte, acostumbrarme a los automatismos y a la forma de jugar del equipo. Estoy convencido de que daré lo mejor de mí y muy confiado en que podremos tener éxitos en todas las competiciones este año». Donny van de Beek, durante su presentación como nuevo jugador rojiblanco // GIRONA FC



ESPANYOL CUARTO AMISTOSO ANTE EL SABADELL EN LA NOVA CREU ALTA (20.00 H)

## A recuperar el olfato goleador

## MARC GÁZQUEZ

No cesa la actividad en la pretemporada y el Espanyol disputa hoy (20.00 h) en la Nova Creu Alta un nuevo partido de preparación antes del debut en LaLiga contra el Valladolid. Esta vez, el cuadro perico tendrá delante a un rival de inferior categoría como el Sabadell, que esta temporada competirá en la Segunda RFEF.

Los de Manolo González quieren ratificar las sensaciones de los anteriores amistosos disputados. En los tres test de pretemporada jugados, el Espanyol no ha recibido ni un solo tanto en contra, mostrando claros signos de fortaleza en la parcela defensiva del equipo. El problema radica en la faceta goleadora del equipo, cuyo peso recae todo sobre Javi Puado. El enfrentamiento ante el Sabadell puede ser prolífero para que los actuales atacantes del equipo ganen confianza viendo portería, puesto que jugarán ante un rival de tres divisiones inferiores. Manolo tiene disponible a toda la plantilla, a excepción de Joan García, que está disputando los Juegos, y Edu Expósito, que sigue recuperándose de la su lesión.



Entrenamiento previo al partido // RCD ESPANYOL

SD

**ALTERNATIVA** SE BUSCA EL PERFIL DE UN FUTBOLISTA MÁS ELÉCTRICO

## Federico Chiesa, ofrecido al club blaugrana

El club blaugrana ya tuvo su nombre encima de la mesa el verano pasado, pero ahora mismo la prioridad es Nico Williams

LLUÍS MIGUELSANZ

Barcelona

Federico Chiesa no seguirá en la Juventus en una decisión deportiva que ha causado muchísimo impacto en el fútbol italiano. El nuevo técnico del equipo turinés, Thiago Motta, le ha descartado y la Juve lo ha puesto en el mercado para ahorrarse su salario en una operación que está llamando la atención a varios equipos europeos por la calidad del jugador. Chiesa ha sido ofrecido al Barça en los últimos días, aunque es un jugador que ya estuvo encima de la mesa del Barça el pasado verano pero no se fue a por él. La Juve desea traspasarle porque le queda solo un año de contrato y no va a renovarle, por lo que puede tratarse de una de las oportunidades del mercado.

El Barça está centrado absolutamente en la llegada de Nico Williams, aunque el desenlace de las negociaciones no está nada claro. En el club blaugrana lo consideran un fichaje estratégico y aseguran que siguen en la puja porque el jugador no ha comunicado aún su decisión, pero Nico podría optar por quedarse en el Athletic un año. El Barça no descarta que si no viene Nico, se abra la puerta a la llegada de un extremo zurdo. Y Chiesa podría ser una opción

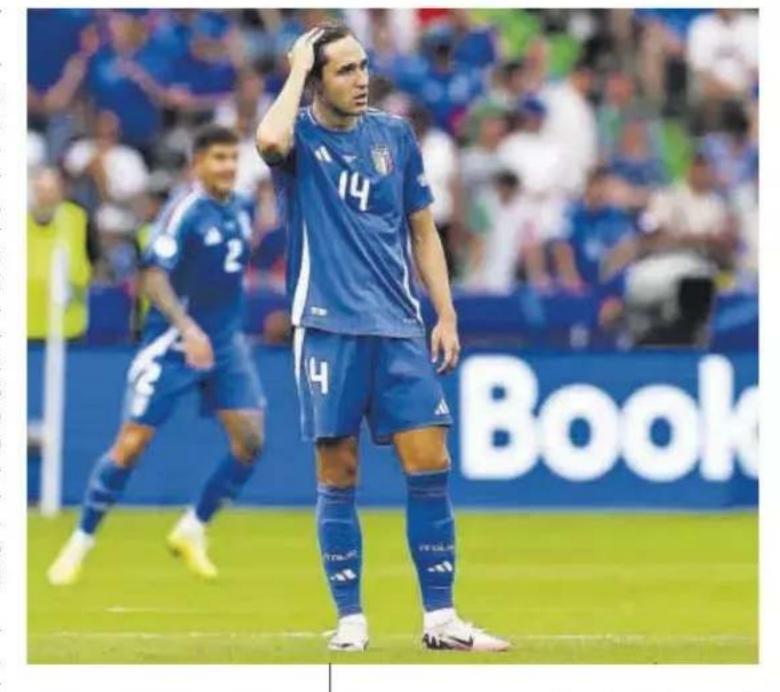

**EL EXTREMO ITALIANO** NO ENTRA EN LOS PLANES DE LA JUVENTUS, A PESAR DE SER UNO DE SUS JUGADORES ICÓNICOS

La Juventus le ha abierto la puerta a Chiesa // EFE

aunque el área deportiva busca más el perfil de un futbolista eléctrico y con un muy buen uno contra uno. El entorno de Chiesa ya habló con el Barca hace meses. Hay buena relación, ya que también representan a Marcos Alonso y el futbolista estaría más que dispuesto a venir, pero Chiesa tiene ya varias ofertas encima de la mesa.



Andrea Mancini se unirá al equipo de Deco // INSTAGRAM

FICHAJE SE INCORPORARÁ EN BREVE

## **Mancini Ilega** al área deportiva

Andrea Mancini, hijo del exseleccionador italiano Roberto Mancini, aterrizará la próxima semana en Barcelona

Día movido en las oficinas del Barcelona. Tras confirmarse el fichaje de Dani Olmo procedente del RB Leipzig, la dirección deportiva sigue moviéndose, aunque esta vez para cerrar una nueva incoporación para los despachos. Se trata del italiano Andrea Mancini, hijo del exseleccionador italiano Roberto Mancini, actualmente director deportivo de la Sampdoria.

El movimiento viene gestándose en las últimas semanas y es que el italiano ya se reunió con Deco en la Ciutat Esportiva hace unos

días para cerrar los términos del acuerdo que acabará con Mancini como nuevo miembro de la dirección deportiva culé en los próximos días. De hecho, se espera que el italiano aterrice en la Ciudad Condal la semana que viene.

Actualmente, el organigrama de fútbol del Barça cuenta con Rafael Yuste como máximo responsable del área deportiva; Deco como director del área de fútbol y Bojan Krkic como coordinador y soporte con los cedidos.

Mancini ha trabajado en la Fiorentina y la Sampdoria en los últimos años.

CONTRATO FLICK ESTÁ ENCANTADO CON EL JUGADOR

## Se ofrecerá la renovación a Álex Valle

**IVAN SAN ANTONIO** Barcelona

El Barça, víctima de su delicada economía, deberá sentarse a negociar con Álex Valle su continuidad. La cláusula del futbolista era de 30 millones de euros, pero pasó a ser de tres millones porque el club no le inscribió como jugador del primer equipo antes del pasado 31 de julio. El contrato habría sufrido la ampliación de un año, hasta junio 2026. La historia se remonta a diciembre de 2022, cuando el club se entera. por una publicación de SPORT, que

futbolistas como Ángel Alarcón, Barberá, Ilias Akhomach o el propio Valle, acababan contrato esa misma temporada. A partir de ahí, el club se mueve para intentar atar a quienes consideraba estratégicos. Uno de ellos es Álex Valle, con quien sellan su continuidad.

Antes de marcharse al Andorra. vuelve a renovar con el Barça, que quiere mantenerle controlado. En ese nuevo documento es cuando se incluye la cláusula por la que, en el caso de no ser inscrito antes del 1 de agosto de 2024, su precio de salida descendería de los 30 a los

tres millones de euros.

Son muchos los clubes que han llamado a la puerta de Álex Valle. Su enorme temporada en Segunda División y su proyección le convertían en un futbolista muy apetecible. A partir del 1 de agosto lo es mucho más. Han llamado desde la Premier League, que incluso estaban dispuestos a alcanzar cifras que rondaban los diez millones de euros. También en la Liga hubo quien mostró su interés.

El de Alella, pese a todos los cantos de sirena, tiene como prioridad absoluta el Barça. Y el Barça, por su

parte, por lo menos en lo que a Deco se refiere, también quiere que siga. El director deportivo se lo comunicó en una reunión a su agente el pasado mes de junio, aunque también explicó que la última palabra la tendría Hansi Flick.

La plantilla no está cerrada y el suyo es uno de los casos que tocará resolver tras la gira. Así se han comprometido todas las partes, que se verán en una reunión para exponer todas sus cartas y tomar una decisión definitiva. En el Barça no descartan ningún escenario, pero la idea es ofrecerle la renovación.



Alex Valle tiene una cláusula de tres millones // V. ENRICH

SD FUTBOL 17 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

**ELCHE** HOY LA ENTIDAD DARÁ A CONOCER SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

## Chema Aragón dimite como director deportivo del club franjiverde

El vallisoletano pone fin a su etapa en la entidad ilicitana solo dos meses después de llegar al Martínez Valero. La falta de feeling en el mercado con Bragarnik, un factor clave en una decisión que ha supuesto un terremoto en la entidad

DAVID MARÍN

Dos meses menos un día. No es una condena sino el tiempo que ha durado Chema Aragón como director deportivo del Elche. La breve etapa del valliselotano terminó ayer, al presentar su dimisión en el cargo por la falta de feeling con el propietario, Christian Bragarnik. Hoy mismo está previsto que se ofrezcan explicaciones de la entidad.

La contratación de Aragón por

## EL MALESTAR DE CHEMA ARAGÓN RADICA EN LA **ELECCIÓN DEL** ENTRENADOR: **EDER SARABIA**

parte de Bragarnik parecía un movimiento necesario para mejorar el trabajo realizado en los últimos mercados de fichajes por parte de la entidad ilicitana. Al argentino le encantaba el método de trabajo del vallisoletano, que veía ideal para su forma de entender el club en la vertiente deportiva y económica.

Se entendía que era una unión perfecta. Un «matrimonio» entre dos hombres de fútbol, conocedores de las dos partes del negocio, la de los despachos de las entidades y la de la representación de futbolistas. Sin embargo, el pa-



so de las semanas ha generado un desgaste que finalmente ha provocado la ruptura de la relación.

## **EL FICHAJE DE SARABIA EL**

mercado se está moviendo en los parámetros que siempre le ha gustado manejar a Bragarnik, con tranquilidad. A poco más de una semana de empezar la liga, el Elche solo ha realizado dos fichajes, ambos, cierto es, con el sello del exdirector deportivo (Álvaro Núñez y Yago Santiago). Pero lejos de transmitir una imagen de unión total, sin fisuras, en el provecto, la maguinaria franjiverde se ha movido en dos direcciones, a veces paralelas, a veces no.

El malestar de Chema Aragón radica en la elección del entrenador, ya que el director deportivo consideraba que, al haber sido contratado con la plaza en el banquillo todavía vacante, su opinión tendría mucho peso en el elegido. No fue así. Bragarnik confía este proyecto a Eder Sarabia y, solo

Chema Aragón, en su primera puesta en escena como director deportivo del Elche. //ELCHE CF

unos días después de haber tomado posesión de su despacho, Aragón se encontró con el primer contratiempo. Una molestia que ni siguiera se encargó de disimular durante la presentación del técnico vasco.

Una vez pasado ese primer punto importante en la planificación, la elección de los fichajes, su negociación y el cierre de las contrataciones tampoco se han visto de la misma manera por las dos partes. Y, en este sentido, la peor imagen la ha dado el Elche como entidad, con duplicidad de llamadas a la hora de interesarse por algún futbolista o con situaciones que rozan lo cómico y que no dejan en el mejor lugar al proyecto ante representantes y jugadores.

En la zona noble franjiverde han intentado contener el malestar de Aragón, aunque Bragarnik, con sus errores y sus aciertos, siempre ha dejado claro su plan para el Elche. Y, en materia de fichajes, el mismo sigue pasando por el hecho de que la última palabra (y casi que

## A POCO MÁS DE UNA SEMANA DE EMPEZAR LA LIGA, EL ELCHE HA HECHO DOS FICHAJES. AMBOS CON EL SELLO DE CHEMA ARAGÓN

la penúltima) sigue siendo suya. Dos personalidades tan fuertes como las de Christian Bragarnik y Chema Aragón (tres si añadimos a Eder Sarabia, muy cercano al argentino e intentando imponer sus preferencias en los fichajes, algo que se veía con recelo desde la dirección deportiva) ha sido el motivo principal de que esa falta de feeling no se haya podido solucionar. El exdirector deportivo llevaba días barruntando la posibilidad de presentar su dimisión hasta que la misma se hizo efectiva en el día de ayer, sin llegar ni siquiera a presentar a un fichaje.

## Buitrago no descarta ventas y solo piensa en ascender

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, no descartó este martes, en rueda de prensa, que el club pueda vender a alguno de sus jugadores y aseguró que el único objetivo del equipo ilicitano para la próxima temporada, a pesar de los problemas en la planificación deportiva, será

el ascenso a Primera División. «Llega un momento en el que no le puedes poner puertas al campo. Hay jugadores nuestros que son apetecibles», comentó el dirigente durante la presentación del Trofeo Festa d'Elx. en alusión a la posible venta de los futbolistas argentinos Nico

Castro y Nico Fernández. «Es como lo de Gonzalo Villar o Lucas Boyé. Si llega una oferta estratosférica, si el club gana y el jugador cobra tres veces más de lo que podemos pagarle...», argumentó Buitrago, quien precisó que en el caso de que se produzcan salidas «en ningún

caso perderemos dinero con las operaciones». «Todos los equipos estamos igual porque todos buscamos lo mismo. La realidad es que no sé si habrá para todos», comentó el presidente del Elche, que aseguró que los jugadores más pretendidos aguantan hasta el final.



Buitrago, en rueda de prensa. // EFE

## BLOQUEADAS DERROTA TRAUMÁTICA CONTRA BRASIL, QUE SE JUGARÁ EL ORO CO

# La España campeona s

La selección de Montse Tomé se apaga de forma cruel y cae ante la 'canarinha' en un partido exasperante y desconcertante

## BRASIL ESPAÑA

ÑA

SEMIFINAL / GROUPAMA STADIUM / 11,000 ESP.

Brasil: Lorena; Costa (Kerolin, 77'), Lima, Ferreira; Ludmila (Adriana, 56'), Angelina (Sampaio, 56'), Yaya, Yasmim; Jheniffer (Vitoria, 69'); Portilho y Priscila (Nunes, 77').

España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (Laia Aleixandri, 52'), Laia Codina, Olga Carmona (Oihane, 45'); Tere Abelleira (Patri Guijarro, 64'), Altana, Jenni Hermoso; Eva (Athenea, 45'), Mariona y Salma.

Goles: 1-0 M.6 Paredes, en propia puerta. 2-0 M.45+4' Portilho. 3-0 M.71 Maga. 3-1 M.85 Salma. 4-1 M.91 Kerolin. 4-2 M.302 Salma.

**Árbitra:** Rebecca Welch (Inglaterra). TA: Portilho (90'), Maga (99') / Teresa (45+4') y Cata (90').

### **LAIA BONALS**

Hay formas de caer. Se puede hacer luchando, mirando a los ojos a tu oponente y asumiendo que no has sabido ser mejor. Esas derrotas duelen, pero cuando pasa el tiempo el sabor de boca no es amargo. España, sin embargo, no cayó así ante Brasil (3-1). Lo hizo sin luchar, totalmente aturdido y sin ideas ni fuerzas sobre el césped. Hacerlo así es traumático. Se queda ahí, dentro de cada una de las futbolistas, que no supieron volver a plantear sobre el césped ni los resquicios del equipo que levantó el Mundial hace justo un año.

No hay excusas. Ni el físico ni el cansancio vale para justificar la desintegración de España ante Brasil. No hubo fútbol, no hubo soluciones de libreta. Tomé se plantó en el área sin nada más que el plan previamente pensado (suponemos que lo pensó). Y, lo peor, es que con el paso de los minutos no hubo soluciones. No hubo nuevas ideas ni cambios en los planteamientos. Las jugadoras estaban perdidas y no tenían quien les diera un remedio ante su propio mal. España se volvió a equivocar. Ir por detrás en el marcador se ha convertido en una costumbre innecesaria por parte de la selección dirigida por Montse Tomé. España se ha empezado a abonar a una necesidad traumática, la de renacer. El carácter y el talento de la selección bien deberían servir para que no pase día si día también. Pero España se ha empecinado en ponerse las cosas difíciles, en ponerse palos en las ruedas. Y no siempre puede ser. La suerte no es eterna.

Hay días en los que agradeces que las cosas salgan de primeras. Que la cosa fluya, que con tu empeño, talento y dedicación, todo se encarrile. España salió con esa mentalidad. Se encontraba bien en los primeros compases. El ritmo era bueno y el equipo salió mucho más ordenado. Pero parece que nada pueda ser fácil para esta selección. Que a Cata Coll le gusta jugar en el limbo del peligro es sabido y está demostrado. Fue la superheroína en los cuartos de final bajo palos en la tanda de penaltis. En la semifinal, a los 6 minu-

# NO HAY EXCUSAS. NI EL FÍSICO NI EL CANSANCIO VALE. NO HUBO FÚTBOL, NO HUBO SOLUCIONES DE LIBRETA

tos de partido, intentó despejar un balón cruzándolo sin precaución aparente y el balón chocó contra Priscila, antes de hacer una carambola rebotando antes en Irene Paredes antes de introducirse. Se quedó el equipo helado. Tocaba volver a remar.

Si había algo más desesperante que el inicio errático de España eran las pérdidas de tiempo del equipo brasileño. Esa forma de jugar exasperante, donde la portera cada 15 minutos se tira al suelo para recibir asistencia médica. Las jugadoras españolas se lo miraban con los brazos en jarra. Sabían que sería el guión, pero no por saberlo las sacaba menos de quicio. Brasil siguió asediando al conjunto de Tomé, que le costó demasiado volver a reorganizarse. Se hacía cada vez más inverosímil el escenario del partido. Una



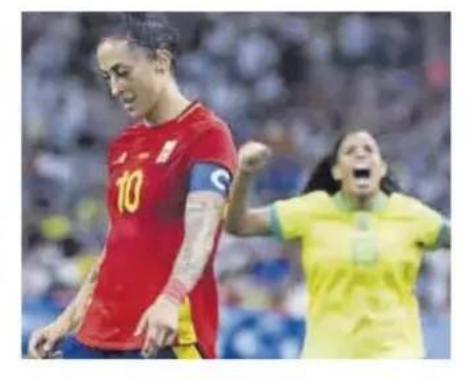

España desorientada mientras Brasil las pillaba una y otra vez a la contra y con la defensa manga por hombro. Lo intentó la 'canarinha' un par de veces hasta que Gabi Portilho remató a placer un centro en el último minuto del añadido del primer tiempo para poner el segundo que dejaba en el filo del acantilado a la selección de Montse Tomé.

El segundo tiempo empezó inexplicablemente con Alexia Putellas y Patri Guijarro en el banquillo. Tomé decidió no tocar el sistema y dio entrada a Ohiane y Athenea. Si los errores sobre el césped marcaron la primera parte, las decisiones técnicas acabaron de enterrar a España. Se desdibujó de manera cruel la campeona del mundo. Era un equipo desquiciado, con lagunas en defensa desconcertantes hasta para las mismas futbolistas. Fue inaudito ver a este equipo que tanta aura gaNTRA ESTADOS UNIDOS

## e desintegra



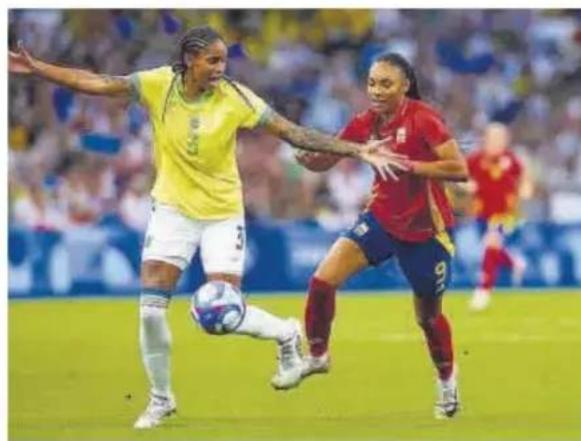

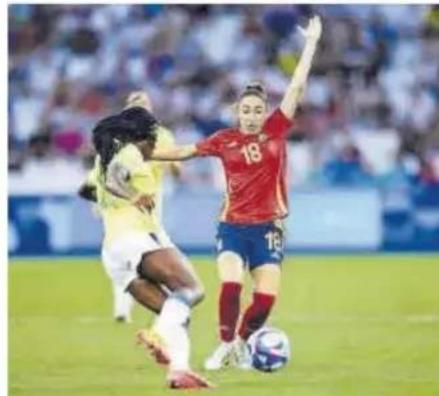

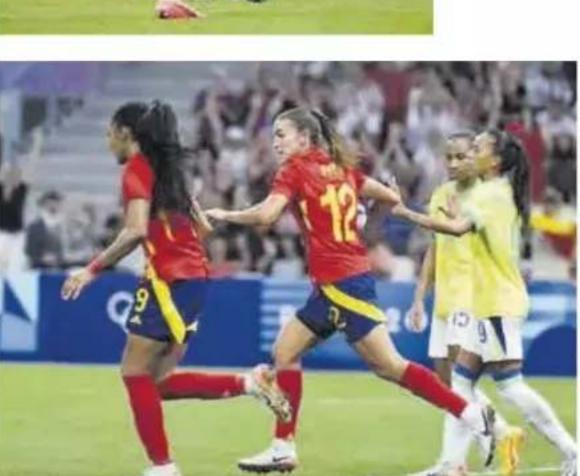

nadora desprende desintegrarse sin más.

La estocada final llegó de las botas de Adriana, que marcó el tercero ante una nueva incomparecencia de la defensa. España encontró media fortuna con un gol en propia puerta de las brasileñas que maquillaron un marcador que no se olvidará en el vestuario de las campeonas del mundo. Aturdidas, con la desesperación de querer recortar distancias, Cata ALEXIA, DE MANERA INCOMPRENSIBLE, FUE SUPLENTE Y CUANDO ENTRÓ EN EL CAMPO, AL FINAL DEL PARTIDO, LO REVOLUCIONÓ volvió a errar y dejó a Kerolin libre para que le colará entre las piernas. Salma acabó de maquillar el luminoso con un 4-2 definitivo. El resultado final fue doloroso, pero lo peor fue la imagen. El desazón de un equipo que se caracterizó siempre por luchar, por sobreponerse a todo. España tocó fondo ante Brasil, de desintegró. Y, pese a que en sus primeros Juegos puede llevarse el bronce, el hito ha quedado tocado.

España se jugará la medalla de bronce contra Alemania. //SEFUTBOL

irreconocible durante todo el partido.

//SEFUTBOL

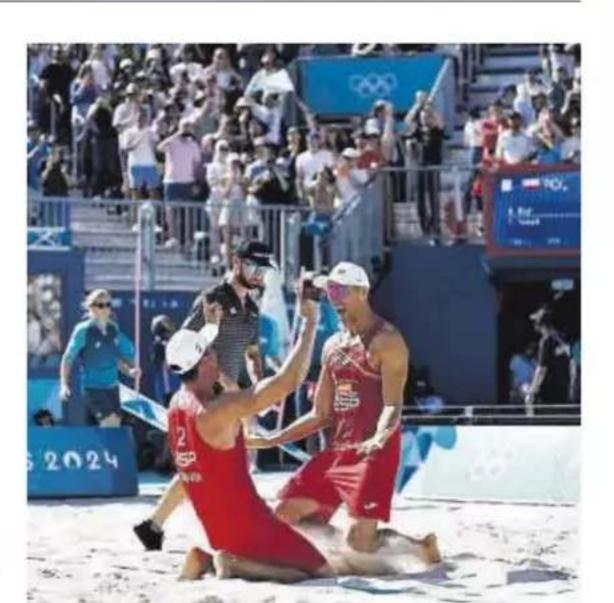

Pablo Herrera y Adrián Gavira quieren más.//EFE

VÓLEY-PLAYA HOY, CUARTOS DE FINAL

## Pablo Herrera quiere seguir haciendo historia

El castellonense y Adrián Gavira se miden a la pareja noruega, vigente campeona

PILAR LÓPEZ València

El voley-playa español vivirá una jornada clave hoy con dos parejas, tanto en el cuadro masculino como femenino, en busca de 
las semifinales: la pareja española de vóley playa que integran 
Pablo Herrera y Adrián Gavira busca en el estadio de la torre Eiffel 
una plaza en semifinales de los 
Juegos de París 2024 frente a los 
noruegos Anders Mol y Christian 
Soerum, vigentes campeones 
olímpicos. En categoría femenina, Daniela Álvarez y Tania 
Moreno también disputan los

cuartos de final ante las canadien-

ses Melissa Humana-Paredes y

Brandie Wilkerson.

El castellonense Pablo Herrera, a a sus 40 años está viviendo un sueño en París y quiere seguir haciendo historia. Por segunda vez en su carrera afronta unos cuartos de final olímpicos. La primera fue en Atenas 2004 y en aquella ocasión, con Javier Bosma como compañero, lograba el pase a semifinales y posteriormente a la final, donde conquistaba una histórica plata. Ahora 20 años después y tras seis Juegos Olímpicos disputados, Pablo Herrera, con Adrián Gavira, sueña con repetir

la gesta. No lo tendrán fácil ya que

hoy enfrente tendrán a uno de los máximos candidatos al oro olímpico. La pareja noruega, Anders Mol y Christian Soerum aspiran a revalidar el título.

La pareja española lograba el pa-

se a cuartos de final tras imponerse a la pareja polaca Losyak y Bryl en dos sets: 21-23 y 18-21. Después del partido, Pablo Herrera y Adrián Gavira lo tenían claro: «El baile continúa». «Estamos disfrutando dentro del campo», dijo Herrera, que bromeó cuando Gavira sugirió que por la tarde harían pesas: «Para seguir bailando, hay que seguir traba-

Hoy miércoles saltarán a la arena de la torre Eiffel para pelear por el pase a las semifinales. Por primera vez en su dilatada carrera vivirán unos cuartos de final de unos Juegos como pareja de juego ya que para Gavira serán sus primeros cuartos de final.

jando», dijo entre risas.

Tras la eliminación de las alicantinas Liliana Fernández y Paula Soria en octavos de final, Pablo Herrera es el único valenciano que sigue en competición en vóley playa. Hoy, el castellonense quiere escribir otra página en su particular historia.

España - Noruega 21:00 h. RTVE

#### SKEATEBOARDING

### NAIA LASO LOGRA UN HISTÓRICO DIPLOMA

Naia Laso de 15 años se convirtió ayer en la primera skater española en lograr un diploma olímpico por su séptimo puesto en la final de la modalidad 'park'. La española, que se mostró «muy contenta» de su experiencia en los Juegos logro su mejor puntuación de 93,18 sobre 100 bajo presión, en su tercer y último intento



#### TABKWONDO

### ADRIANA CEREZO QUIERE REPETIR MEDALLA

El taekwondo abre el telón este miércoles en París con nuevas opciones de medalla para España, lideradas por Adriana Cerezo, que ya fue plata en Tokio 2020, y en Adrián Vicente, segundos cabezas de serie en sus respectivas categorías. Javier Pérez Polo y Cecilia Castro completan la selección española.









Sara Sorribes fue recibida con orgullo por sus paisanos y celebró con ellos el podio conquistado en París. //GABRIEL UTIEL

TENIS SARA SORRIBES OFRECIÓ SU BRONCE EN PARÍS A LA VALL D'UIXÓ

## «Es un orgulio llevar el nombre de la Vali por todo el mundo»

La tenista vallera brindó la histórica medalla bronce lograda en el torneo de dobles junto a Cristina Bucsa a su localidad, que disfruta con los actos festivos; Emotiva recepción en el Ayuntamiento con la alcaldesa Tania Baños, familiares, vecinos y amigos

## M. MIRA/ D. OLIVER

LA VALL D'UIXÔ

No hay nada como sentir el respeto y el cariño de los tuyos, y eso brindó este martes la Vall d'Uixó a Sara Sorribes Tormo. La tenista recibió un cálido homenaje de su localidad por la brillante consecución de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. La Vall, inmersa estos días en las fiestas, añadió alegría a la semana gracias a su más ilustre deportista. «Para mí es un orgullo llevar el nombre de la Vall por todo el mundo», declaró Sorribes durante los actos de homenaje en el Ayuntamiento. «Gracias a todo el pueblo por el apoyo y por haberme ayudado», añadió la vallera. Centenares de vecinos, familiares



## Gracias a todo el pueblo por el apoyo y por haberme ayudado, he cumplido un sueño

y amigos se acercaron a la cita para arropar a la medallista. «Era mi sueño conseguir una medalla. Simplemente llegar a estos Juegos para mi era ya algo increible, porque fue más complicado que para Tokio (por las lesiones sufridas durante el ciclo). En París sufrimos mucho en cuartos en el



super tie break. Fueron partidos muy difíciles y una experiencia muy bonita. Terminar jugando tan bien, tan seguras y tan juntas el partido para la medalla es más que un sueño», desarrolló. La castellonense disfrutó de un día inolvidable junto a sus paisanos.



### BADMINTON

### CAROLINA MARÍN SERÁ OPERADA HOY

Carolina Marín será operada por el doctor Manuel Leyes hoy en la Clínica Olympia de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno y extreno de su rodilla derecha. «Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero quiero destacar a He Bingjiao», afirmó en referencia al detalle que tuvo su rival de subir al podio con un pin de España.



### (TTE SURF

### GISELA PULIDO SE SITUA DUODECIMA

Gisela Pulido, que solo pudo disputar una regata en la penúltima jornada de clasificación de la Fórmula Kite, se mostró a la salida del agua «descontenta porque los oficiales son bastante lentos», lamentó la regatista española, que afrontará el miércoles el último día de mangas previas en el puesto duodécimo de la general.



LA ENTREVISTA ÁNGELA MARTÍNEZ

## «Nadaré en el Sena o donde me digan, voy a por todas»

La nadadora ilicitana será una de las grandes bazas en la modalidad de aguas abiertas; la deportista del Proyecto FER afrontará mañana la prueba de los 10 kilómetros en la que no se pone límites

**CARLES BAIXAULI** Paris

A las 7:30 horas de mañana jueves 8 de agosto, si la calidad del agua del Sena no lo impide, Ángela Martínez se lanzará al río parisino para afrontar la prueba de los 10 kms de natación en aguas abiertas. La valenciana aspira a todo. La nadadora del Proyecto FER, programa de apoyo a deportistas de la Comunitat Valenciana que sufraga Juan Roig a través la Fundación Trinidad Alfonso afronta el momento que lleva esperando todo el año.

### Antes de nada, cuéntanos qué tal la experiencia personal en la Villa. ¿Cómo están siendo estos días en Paris?

Llegué el día 4. Sé que es la respuesta tópica, pero estoy viviendo un sueño. Es una sucesión permanente de emociones. Me lo habían contado. pero hay que estar aquí para confirmar que la realidad supera las previsiones. Estoy muy feliz.

## ¿Cómo van los nervios? ¿Cómo va el control de las emociones? ¿O estás tranquila, relajada y lo llevas bien?

Lo llevo bien. Imagino que, en las horas previas, llegarán los nervios y el cosquilleo previo a toda gran com-

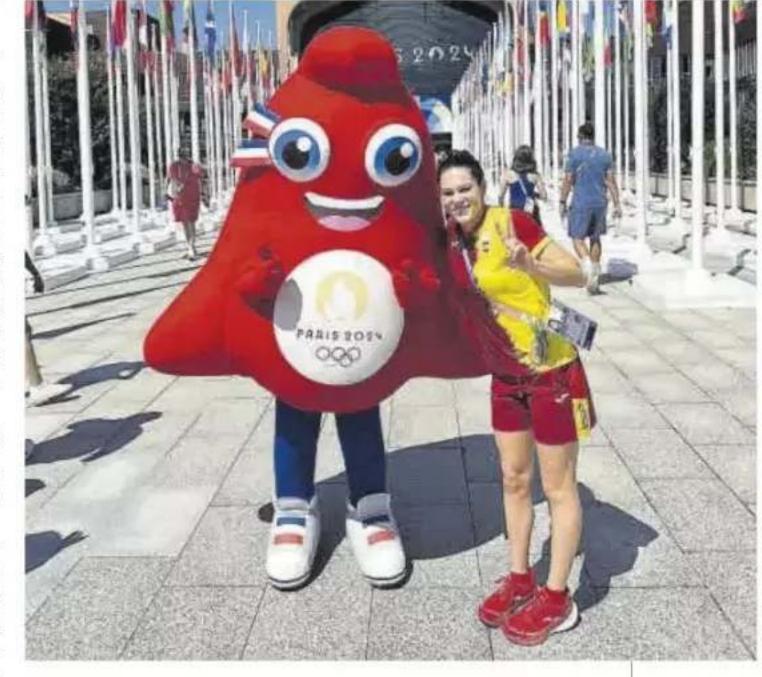

petición. Pero, por ahora, estoy bastante tranquila e intentando aprovechar, disfrutar y exprimir al máximo cada minuto de esta experiencia.

### ¿Te quita el sueño toda la polémica sobre el Río Sena?

Me parece un poco triste todo lo que

está ocurriendo, la verdad. Es impropio de unos Juegos Olímpicos, pero no voy a perder más energías en esta historia. Yo me estoy preparando para nadar la prueba en el Sena. Y, si no, a competir donde nos digan.

Angela

//SD

en la Villa

Martinez posa

Olímpica junto

a la mascota

de París 2024.

Desde fuera, desde la distancia, la impresión es que te encuentras

## Aunque nunca hay que bajar la guardia, porque los éxitos son efímeros y la competencia es durísima, reconoz-

pletórica. ¿También lo sientes tú

así?

co que sí, que me encuentro muy bien. Los buenos resultados de las últimas competiciones me han aportado mucha confianza, optimismo y seguridad. Estoy con grandes sensaciones. Voy a por todas.

Al margen del resultado en el Mundial de Doha, que te concedió el billete olímpico, ¿con qué resultado te quedas, con el bronce en la Copa del Mundo de Egipto, con el oro en el Nacional de Sevilla, o con el oro en la Copa de Europa de Italia?

Si tengo que elegir uno de los tres. me quedo con el bronce de Egipto. Sobre todo, porque la participación era de gran nivel.

## ¿Es, en este momento, el sprint final, tu punta de velocidad en los metros finales, tu mejor arma?

Ya no sólo en los metros finales, sino en la última vuelta, compuesta por 1.600 metros. A diferencia de muchas rivales, noto que voy a más, que acelero el ritmo, que gano posiciones, y que conservo fuerza y potencia para el momento de la verdad.

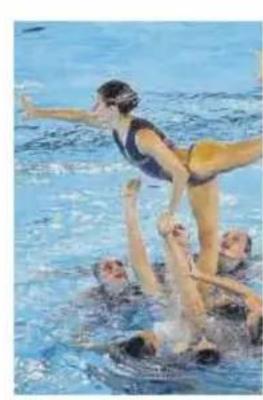

A por medalla //EFE

## NATACIÓN ARTÍSTICA

## España se aferra al podio

A falta de la última rutina, el equipo español es tercero

El equipo español de natación artística se aferró a sus opciones de subir al podio en los Juegos Olímpicos de Paris tras situarse, a falta de la rutina acrobática que se nadará hoy miércoles, en la tercera plaza de la clasificación general, tras concluir cuarta en la rutina libre. España, que contabiliza un to-

tal de 633,6119 puntos, no pudo defender el segundo puesto en el que arrancó la jornada ante el empuje de Estados Unidos, que tras un brillante ejercicio, aventaja ya en casi diez puntos a las nadadoras españolas.

Al menos, el combinado español logró resistir el acoso de Japón, que se perfila como el gran rival del equipo nacional en la lucha por el podio, y afrontará la última jornada de competición con una ventaja de 5,6811 puntos sobre las asiáticas.

Jornada final que, salvo sorpresa mayúscula, coronará a China, que dirige la exseleccionadora española Anna Tarrés, como nueva campeona olímpica, tras lograr la mejor nota tanto en la rutina técnica, disputada el lunes, como en la libre. La jornada de hoy arrancará a las 19:30 horas.

## La gran baza de la natación valenciana

Desde el inicio de 2024, Ángela (Elche 20 años) ha encadenado grandes logros. El más trascendente, sin duda, la 13ª plaza alcanzada en los 10km del Campeonato del Mundo celebrado en Doha, un resultado que valía el pasaporte hacia los Juegos de París. Sólo se clasificaban 13 y Ángela lograba la última plaza. Logró el bronce en la Copa del Mundo desarrollada en Soma Bay, Egipto. Ganó el Campeonato de España, tras un ajustado duelo con María de Valdés. Se impuso en la Copa de Europa celebra-

da en Piombino, Italia, prueba en la que superó a nadadoras que serán rivales en pocos días. Entre otras, a la brasileña Cunha, a la francesa Jouisse, a la montenegrina Pou o la japonesa Ebina. Ángela Martínez compagina piscina y aguas abiertas aunque es esta última disciplina la que más alegrías le ha dado y por la que se decantó en 2023 tras su actuación en el Campeonato del Mundo de Fukuoka. No pudo clasificarse para Paris en natación convencional pero sí será una gran baza en aguas abiertas.

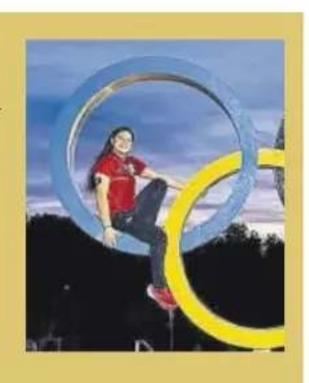

## ATLETISMO FÁTIMA DIAME PROTAGONIZÓ LA DECEPCIÓN DE LA JORNADA Y SE QU

# Thierry y Llopis vuelver

El fondista afincado en Castellón buscará la final de los 5000 mientras el de Bellreguard aspira a meterse en la de los 11

**CARLES BAIXAULI** 

Paris

Segundas incursiones de Thierry Ndikumwenayo y Quique Llopis en el Stade de France. Los dos atletas FER regresan al estadio olímpico pocos días después de sus primeras comparecencias. En ambos casos, afrontan sus respectivas semifinales. Por la mañana, Thierry, en los 5.000 metros. Por la tarde, Quique, en los 110m vallas. La teoría dice que, en condiciones normales, si no hay sobresaltos, Thierry debe de clasificarse para la final con cierta solvencia, no con facilidad. Mientras,

## LLOPIS, QUE SE CLASIFICÓ PARA SEMIFINALES DE FORMA DIRECTA, QUIERE ESTAR EN LA FINAL DE MAÑANA

mucho más ardua y compleja (más bien, titánica) es la misión que le espera al vallista valenciano.

Ndikumwenayo se reencuentra con el imponente escenario de Saint-Dennis con ánimo de confirmación y revancha. Confirmación, porque aspira a ratificar el excelente momento de forma en el que se encuentra y que ya plasmó el pasado viernes, en la espectacular final directa de los 10.000 metros. Asumió un protagonismo más que notable y, tras tutear a la desbocada armada africana, ocupó una fantástica novena plaza. De revancha, porque,

precisamente en esa prueba, convertida en una oda al atletismo, rozó la obtención del diploma olímpico. Sólo tres segundos le privaron de la octava posición y, por tanto, del diploma. Y también, por sólo tres segundos, no pudo arrebatarle el récord de Europa de la distancia al mítico Mo Farah. Thierry, que habla con dulzura y suavidad, tiene fuego en las piernas y hambre de éxitos. Los 5.000 metros son la oportunidad perfecta para resarcirse. La final se celebrará en la tarde del sábado

## QUIQUE LLOPIS, A POR UNA

HAZAÑA Por su parte, Quique Llopis afronta esta tarde las semifinales de los 110m vallas. El pasado domingo, arrancó con firmeza. Fue segundo en su serie clasificatoria, paró el crono en 13:28 y accedió directamente a las semifinales. En el ranking total de esta primera criba, integrado por 40 participantes, fue sexto, por detrás del suizo Jason, del italiano Simonelli, de los japoneses Murakate e Izumiya, y. cómo no, del gran favorito y principal aspirante al título, el estadounidense Grant Hollovay.

Cabe recordar que el atleta valenciano, de 23 años, ha aterrizado en París con la octava mejor marca de los 40 competidores, gracias a esos estelares 13:09 establecidos a finales de junio, en el Campeonato de España. Si Llopis alcanza la final, prevista para mañana jueves, habrá protagonizado toda una heroicidad. Ser uno de los ocho participantes en la final olímpica de los 110m vallas se convertiría en uno de los logros más asombrosos del deporte valenciano





ATLETISMO ASIER MARTÍNEZ SUPERA LA REPESCA Y SE METE EN SEMIFINALES DE LOS 110 MV

## Hocker destrona a Ingebrigtsen en los 1500 m

**EFE** Paris

El estadounidense Cole Hocker se convirtió en el gran protagonista de la jornada en el Estadio de Francia, dónde se coronó campeón olímpico de los 1.500 metros destronando al principal favorito, el noruego Jakob Ingebrigtsen. Hocker dio una lección de pundonor, táctica y po-

derío físico para tocar el cielo en París en los 1.500, prueba que se adjudicó con 3:27.65, récord olímpico mientras Jakob Ingebrigtsen, se desfondó y quedó cuarto. Josh Kerr con 3:27.79 se alzó con la plata y el también estadounidense Yared Nuguse, fue bronce con 3:27.80

La estadounidense Gabrielle Thomas no tuvo rival en la final olímpica de 200 metros y se colgó la medalla de oro con un registro de 21.83 segundos, por delante de la campeona de 100 metros Julien Alfred, de Santa Lucía, y de la también americana Brittany Brown, bronce. El griego Miltiadis Tentoglou retuvo su corona de campeón olímpico de salto de longitud lograda hace tres años en Tokio en París, dónde alcanzó los 8,48 metros. En cuanto a la participación española,

el navarro Asier Martínez accedió a las semifinales de los 110 metros vallas al finalizar segundo su serie de la repesca disputada en el Estadio de Francia. La soriana Marta Pérez, sexta de su serie, logró el pase a la semifinal olímpica de 1.500 mientras que la segoviana Águeda Marqués y la barcelonesa Esther Guerrero no pudieron lograr la clasificación directa.

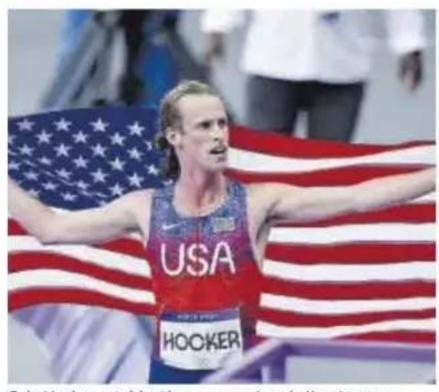

Cole Hocker estableció un nuevo récord olímpico//EFE

EDA FUERA DE LA FINAL DE LONGITUD

## la Saint Dennis

O metros vallas y confirmar que puede codearse con los mejores del mundo



El atletismo valenciano tratará de reponerse hoy de la eliminación de Diamé con las actuaciones de Llopis y Ndikumwenayo //EFE

en toda su historia. Para conseguir ese carísimo billete, tendrá que rondar su marca personal o, incluso, rebajarla. Quique se encuentra optimista. Además, está cómodo con el tartán de Saint Dennis. Su localidad natal, Bellreguard, está revolucionada. Instalará una pantalla gigante para que los habitantes de esta pequeña localidad de La Safor se reúnan y animen a su conciudada-

no más ilustre. Todo apoyo es bueno para arañar centésimas al crono.

SIN FINAL PARA FÁTIMA DIAME EN SALTO DE LONGI-TUD Jornada aciaga para Fátima Diame. La atleta valenciana se quedó ayer fuera de la final de salto de longitud. La deportista FER era una de las 31 participantes en la calificación. De las 31, las doce mejores

FATIMA DIAME

He hecho lo que he podido y no me voy a fustigar, me he quedado a solo 7 centimetros

Después del Europeo de Roma, en junio, he estado bastante fastidiada de la espalda

accedían a la final, prevista para el próximo jueves. Diame fue 15ª. Su concurso no pasó de discreto: 6,37, 6,52 y nulo. Pese a todo, sólo siete centímetros le separaron de la 12ª clasificada. «Después del Europeo de Roma, en junio, he estado bastante fastidiada de la espalda. Aunque aun me molesta, no me impide saltar relativamente bien. No creo que haya sido determinante la ausencia de competiciones durante los dos últimos meses. Simplemente, que me he quedado a las puertas a sólo siete centímetros, pero he hecho lo que he podido y no me voy a fustigar», comentó Fátima que no ha podido cumplir sus objetivos en París y no estará enla gran final.

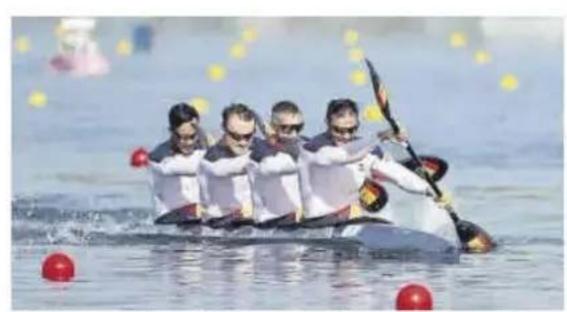

El k4 500 español se clasificó para semifinales.//EFE

**PIRAGÜISMO** RUMBO A LAS MEDALLAS

## Buen debut de Craviotto y despedida de Chourraut

La selección española de piragüismo comenzó este martes su participación en el estadio acuático de Vaires-sur-Marne y se declaró lista para luchar por todo. La embarcación estandarte de este deporte, el K4 500 masculino de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, dio el primer paso de toda la participación y se clasifi-

có para la semifinal con solvencia. El cuarteto español, actual subcampeón olímpico, dominó prácticamente toda la regata El K4 500 femenino, con Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García y Tere Portela, logró su clasificación para la final. - Maialen Chourraut, triple medallista olímpica en K1 de piragüismo estaton, se despidió al ser eliminada en los cuartos de final de la nueva modalidad de kayak

ESCALADA ALBERTO GINÉS, EN BUSCA DEL PODIO

## Leslie Romero quiere seguir escalando en París

SD València

La escaladora afincada en València Leslie Romero afrontará hoy los cuartos de final de la prueba de velocidad de escalada, una ronda para la que se clasificaba el pasado lunes tras superar en la primera serie eliminatoria a la indonesia Rajiah Sallsabillah.

Romero, nacida en San Juan de los Morros (Venezuela) hace 26 años pero nacionalizada española y afincada en Mutxamel, quie-



Leslie Romero //SD

re hacer historia a partir de las 12:35. Alberto Ginés, vigente campeón olímpico, se juega el pase a la final. (10:00h.).

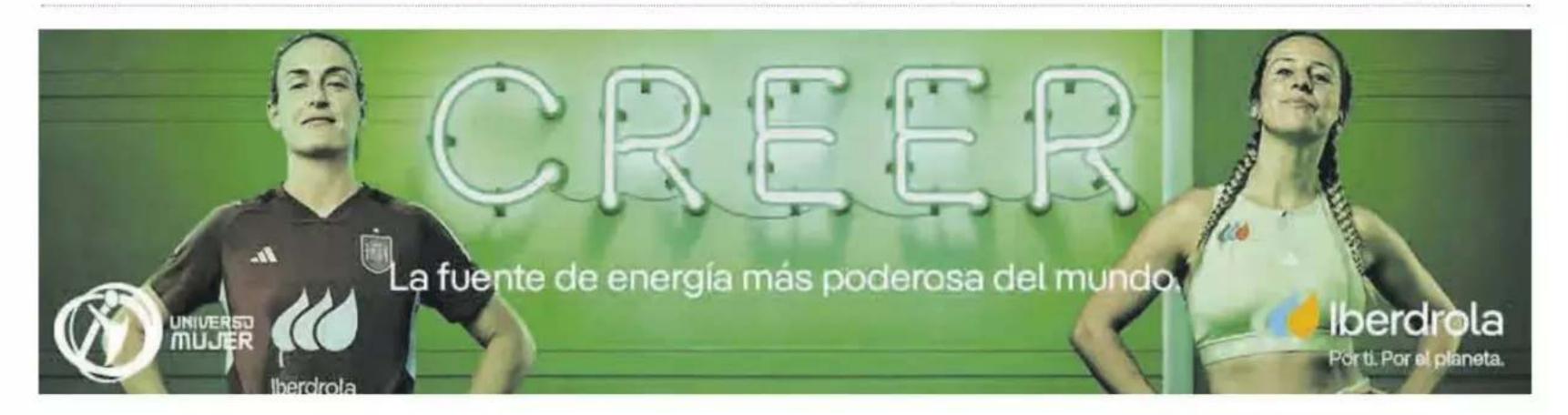

WATERPOLO EN SEMIFINALES ESPERAN LOS PAÍSES BAJOS

## España arrolla a Canadá y está a un paso de las medallas

Una fantástica actuación coral de las jugadoras de Miqui Oca lleva a arrasar a Canadá

CANADÁ ESPAÑA 8 18

#### CUARTOS DE FINAL /LA DEFENSA

Canadá: 8 - Canadá: Gaudreault; Lekness (1), Crevier (-), Wright (1p), Mimides (-), McDowell (-), Bakoc (5), Lemay-Lavoie (1), McKelvey (-), Browne (-), Paul (-), LaRoche (-). Vulpisi (ps).

España: Terré; Piralkova (1), Anni Espar (2), Bea Ortiz (3, 2p), Nona Pérez (-), Paula Crespi (3), Elena Ruiz (4), Pili Peña (1), Judith Forca (2p), Paula Camus (-), Maica García (2) y Paula Leitón (-).

Parciales: 2-6, 2-4, 0-3, 4-5. Árbitros: Blanchard (FRA) y Markopoulo (GRE).

## FRANCISCO CABEZAS

Hay momentos que sirven para entender muchas cosas. Justo antes de comenzar el partido en que la selección española de waterpolo iba a pasar por encima de Canadá en los cuartos de final, las jugadoras se dispusieron a escuchar el himno. Todas ellas estaban cogidas de la mano. Alguna de ellas no daba la mano porque sí, sino que imprimía la fuerza suficiente que desvela un objetivo, un reto común. Anni Espar, una de las capitanas. clamó en una conversación con este diario que lo que más miedo le daba era no conseguir el primer oro olímpico de la historia de España. Viendo el rendimiento del equipo en estos Juegos de París, la prédica adquiere mucho sentido.

Antes de que lleguen las curvas de las semifinales del jueves, donde



España avanza hacia las medallas //EFE

España, ahora sí, peleará por las medallas contra la durísima Países Bajos (ganó también este martes en cuartos a Italia 11-8) hubo que seguir demostrando que el grupo ni pierde la concentración, ni pierde la determinación.

Hasta ocho jugadoras diferentes marcaron para España, con la jovencita Elena Ruiz, que a sus 19 años ya disputa sus Juegos Olímpicos, como punta de lanza. Ella se apuntó 4 tantos, uniéndose al festival Paula Crespí (3), cuyos Juegos están siendo impacables, Judith Forca (2), Bea Ortiz (3), Isabel Piralkova (1), y la vieja guardia, con Anni Espar (2), Maica García (2) y la capitana, Pili Peña (1), al frente.

Hasta la portera Martina Terré, con un 60% de paradas, demostró que, a esta España, al menos por ahora, no se le adivinan puntos débiles.

### HOY, TURNO DE LOS CHICOS

Después de la gran trayectoria del equipo de David Martín, que ha sido el único que ha conseguido cinco victorias en los cinco partidos

## LA SELECCIÓN DE DAVID MARTÍN SE JUEGA HOY EL PASE A SEMFINALES FRENTE A LA CAMPEONA DEL MUNDO, CROACIA

disputados, España se juega hoy el pase a semifinales frente a Croacia en un duelo de alto voltaje que enfrentará al l campeón de Europa y el actual campeón del Mundo. En juego, la pelea por las medallas.

España-Croacia / Cuartos M 14:00 h. RTVE

## HOCKEY DERROTA EN SEMIFINALES

## La selección española luchará por el bronce

PAÍSES BAJOS ESPAÑA

SEMIFINALES /YVES DU-MANOIR

DAVID RUBIO París

Sin opciones. Ése sería el mejor resumen de lo sucedido en el Yvesdu-Manoir en el que España ha caído sin paliativos por 4-0 ante Países Bajos, que ha jugado a placer desde que un polémico 'penalti-stroke' le permitió adelantarse a los 12 minutos. Ahora se medirán en la final a India que ayer se imponía por 3-2 a Alemania y los de Max Caldas lucharán por el bronce contra los perdedores,

Sobre el papel, era indiscutible el favoritismo de una selección 'oranje' que ha estado en el podio en 19 de los 20 Europeos disputados por solo seis medallas españolas. Bicampeones olímpicos y tricampeones mundiales, los de Jeroen Delmee se medían a una España renacida que no ha reinado nunca en Juegos ni en Mundiales.

Con mayoría neerlandesa en la granda, los aficionados rivalizaban con



España no pudo con los Países Bajos //EFE

el «iHolland, Holland!» y el «iYo soy español, español!» Pese a la presión alta de los 'oranje', la primera gran ocasión llegó en un 'flick' que remató Marc Reyné en el 5' tras un gran control y que encontró una gran respuesta de Pirmin Blaak en la portería. En los últimos minutos Los árbitros convirtieron un posible 'penalti-stroke' en 'penalti-córner' y ahí una excepcional intervención de Blaak impidió a España regresar al partido. Acto seguido llegaba el 4-0 para los neerlandeses.

## **EL MEDALLERO**

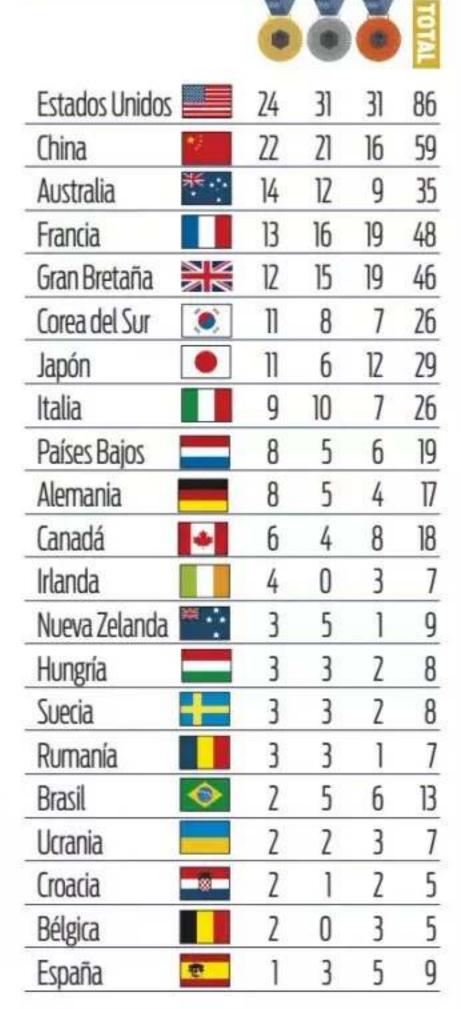

| LA AGENDA                    | LOS ESPAÑOLES DEL DÍA                 |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Atletismo (marcha, Mixto)    | López/Montesinos, Martin/Pérez 7.30 h |           |
| Solf (F)                     | Ciganda, Muñoz                        | 9.00 h    |
| Balonmano (M)                | España-Egipto                         | 9.30 h    |
| Piragüismo (K1, F)           | Fernández, Lazkano                    | 9.30 h    |
| Escalada Deportiva (M)       | Alberto Ginés                         | 10.00 h   |
| Piragüismo (K1, M)           | Cubelos, Del Río                      | 10.40 h   |
| Atletismo (5.000 mt, M)      | Mechaal, Ndikumwenayo                 | 11.10 h   |
| Taekwondo (-49 kg, F)        | Grippoli-Cerezo                       | 11.11 h   |
| Taekwondo (-58 kg, M)        | Vicente                               | 11.24 h   |
| Piragüismo (C1, M)           | Crespo                                | 11.40 h   |
| Atletismo (800 mt, M)        | Attaoui, Ben, Canales                 | 11.55 h   |
| /ela (Kite, F)               | Gisela Pulido                         | 12.03h    |
| kateboarding (Park, M)       | León, Kortabitarte                    | 12.30 h   |
| Atletismo (1.500 mt, F)      | Guerrero, Marqués                     | 12.45 h   |
| Waterpolo (M)                | Croacia- <b>España</b>                | 14.00 h   |
| Baloncesto (F)               | España-Bélgica                        | 14.30 h   |
| Saltos (3 mt, F)             | Antolino                              | 15.00 h   |
| Vela (Dinghy, Mixto)         | Xammar/Brugman                        | 15.43 h   |
| Voleibol Playa (F)           | Álvarez/Moreno-Melissa/Brandi         | e 17.00 h |
| Atletismo (110 mt vallas, M) | Llopis, Martínez                      | 19.05 h   |
| Atletismo (Triple salto, M)  | Díaz Fortún                           | 19.15 h   |
| Natación Artística (F)       | España                                | 19.30 h   |
| Voleibol Playa (M)           | Herrera/Gaviria-Mol/Sorum             | 21.00 h   |
| Atletismo (3.000 mt obs, M)  | Daniel Arce                           | 21.43 h   |
| Boxeo (+92 kg, M)            | Aboudou-Ayoub Ghadfa                  | 22.18 h   |
|                              |                                       |           |

# POLIDEPORTIVO

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SUPER 27

**BALONCESTO** SOLO UNA NOVEDAD ENTRE LOS FISIOTERAPEUTAS

## Continuidad en el cuerpo técnico del triplete taronja

Roberto Hernández y Marta Sorlí cumplirán su cuarto año como entrenadores asistentes de Rubén Burgos en el primer equipo tras un año para la historia con los títulos de Liga, Copa y Supercopa

JORGE VALERO

Rubén Burgos seguirá al frente del Valencia Basket femenino después de una temporada para la historia con el triplete de Liga, Copa y Supercopa. Y lo hará con prácticamente el mismo cuerpo técnico a su alrededor, empezando por la continuidad de Roberto Hernández y Marta Sorlí como entrenadores asistentes por cuarta temporada conseutiva tras aterrizar en el primer equipo en la temporada 2021-22. Como delegado del equipo, por ter-

## RUBÉN BURGOS SEGUIRÁ AL MANDO DEL EQUIPO POR OCTAVA TEMPORADA CONSECUTIVA, YA CON 310 PARTIDOS

cer año consecutivo, estará Sergi Blasco al cargo de la logística y en lo que respecta a la preparación física de las jugadoras, Javi Bayarri tendrá la responsabilidad de este apartado por segunda temporada. Vicente Sebastiá seguirá a los mandos de los servicios médicos del equipo por séptima temporada consecutiva. En el apartado de fisioterapia continua Julia Cerrillo para comenzar su quinta temporada en

el staff y compaginará esa función con la única novedad en el equipo de trabajo de nuestro equipo profesional femenino. El fisio Diego Naturil llega procedente del primer equipo femenino del Villarreal CF y que regresa al Club después de una experiencia anterior como fisioterapeuta en L'Algueria del Basket.

Este grupo de trabajo del equipo femenino contará además con la permanente ayuda del Departamento Rubén Burgos, con sus asistentes Roberto Hernández y

Marta Sorli. //

M. A. POLO

de Rendimiento, que engloba las áreas de preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina con Pedro Cotolí liderando esta área.

Distintos especialistas apoyarán durante todo el curso a los dos equipos profesionales. Julio Galcerán repite como responsable de la readaptación, mientras que Rubén Portes volverá a ser el especialista en trabajo de fuerza y Álvaro Domínguez continuará como nutricionista.

REFUERZOS Para los retos de la temporada 2024-25, el Club ha apostado por alargar la confianza en la base de jugadoras que llevan varias temporadas compitiendo juntas a las órdenes de Rubén Burgos, reforzada con la llegada de jugadoras de primer nivel para las posiciones interiores, con Stephanie Mavunga, Kayla Alexander, Kristine Vitola, la joven Mojca Jelenc y Bernardett Hatar, en este caso solo por unos meses. Y del mismo modo, se ha decidido por dar continuidad a un cuerpo técnico que ha sido parte indispensable de los éxitos del equipo. Rubén Burgos seguirá al mando del

# LA PLANTILLA HA REFORZADO SU JUEGO INTERIOR CON VITOLA, MAVUNGA, ALEXANDER, LA JOVEN JELENC Y BERNARDETT HATAR

equipo por octava temporada consecutiva y alarga su ventaja como el entrenador con más temporadas y más partidos dirigidos (310) de la historia del Club. Una cifra que seguirá aumentando la próxima campaña.



**TENIS** LA NÚMERO 58 DEL RANKING WTA VIVE Y ENTRENA EN VALÈNCIA

## Elina Avanesyan cambia a nacionalidad armenia

EFE Moscú

La tenista rusa Elina Avanesyan, que vive y entrena en València y que es la actual número 58 del mundo, ya luce nueva nacionalidad en la lista de la WTA con la bandera armenia. «Es un honor para mí anunciar que he recibido mi ciudadanía armenia

y que representaré con orgullo a Armenia a partir del Abierto de Cincinnati el lunes!», escribió Avanesyan, de 21 años, en su cuenta de Facebook.

A ello, agregó que está «emocionada» por poder representar a la patria de sus antepasados y promete dar lo mejor de sí en las próximas competiciones. «iGracias a todos por su inquebrantable apoyo!», dijo la jugadora a sus admiradores.

En julio la tenista alcanzó por primera vez en su carrera la final de un torneo de la WTA, donde perdió ante la rusa Mirra Andreeva.

Según medios independientes rusos, desde el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Moscú, más de 350 deportistas profesionales, la mayoría de ellos ajedrecistas, abandonaron Rusia y cambiaron su nacionalidad.

Elina Avanesyan compitió el último año en el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon y a final de julio perdió la final del lasi Open de Rumanía ante Mirra Andreeva al retirarse por lesión en el tercer set.



Elina Avanesyan, durante el Open de Australia. // EFE

# PILOTA

PILOTA GROSSA EL MINITRINQUET VA ACOLLIR DIUMENGE PASSAT LES FINALS

## Ondara corona els nous g

José Ángel, Pedro, María i Jaime s'emporten el campionat en véncer les finals de cada categoria completant el quadre d'honor

FEDPIVAL València

El minitrinquet d'Ondara va acollir el passat diumenge les finals del Campionat Autonòmic Individual de pilota grossa en les diferents categories. La segona edició d'aquest torneig deixa a José Ángel, Pedro, María i Jaime com a nous campions de la modalitat en recuperació.

El matí de pilota va començar amb la final més disputada de la jornada. La categoria Veterans va oferir un bon espectacle de pilota grossa. Jan, del CPV Murla, i Jaime, del CPV Abdet, es van enfrontar en una final amb moltes alternatives i bon joc.

El primer coto es va decidir per detalls.

Jaime, de blau, amb colps de palma
que li traïen de les situacions complicades, va acabar posar el primer punt
al seu marcador. Jan, competidor nat
i històric de les llargues i de la Selecció
Valenciana, no va donar la partida per
perduda en cap moment.

El pare de l'actual campió de l'Individual d'escala i corda i número u de la modalitat, Giner, té la pilota a les venes i va extraure el seu millor joc per sumar el segon coto al seu favor. Jan buscava les parets i les pilotades llargues mentre que a Jaime ja no li funcionava tant adobar la pilota.

Amb un coto per a cada jugador, Jan anava llençat a pel segon, que li donaria la victòria final. Es va ficar amb 3 jocs per 1 davant un Jaime que titubejava. No obstant això, el pilotari de l'Abdet mai va deixar de creure i va fer una remuntada espectacular. Es va anotar els següents quatre jocs per a perplexitat de Jan i es va endur l'Individual en categoria de Veterans.

A continuació, es va poder veure la final femenina entre María, del CPV Beniarbeig-El Verger, i Paula, del CPV Abdet. La partida es va decantar per a la pilotari de roig, María, que va estar més encertada que la seua rival. Paula cometia diferents errades no forçades mentre que María es mantenia ferm en el seu joc.

La jugadora del Verger, que succeeix a Inés del CPV Abdet com a campiona Individual, es va imposar amb claredat als dos cotos amb un parcial de 5 per cap en cadascun d'ells.



Moisés, del CPV Parcent, i José Ángel, del CPV Pinós final Sénior A.



## EL CAMPIONAT AUTONÒMIC PARELLES DE PILOTA GROSSA AMPLIA LES INSCRIPCIONS

El 6 de setembre continuarà el VI Autonòmic de pilota grossa per parelles. Després de disputar la primera jornada de veterans es continuaran rebent inscripcions durant aquesta setmana.



## OBERT EL TERMINI PER A PARTICIPAR AL VIII CAMPIONAT AUTONÒMIC DE FRARE

La vuitena edició del Campionat Autonòmic de Frare es disputarà el 14 i el 15 de setembre a les localitats castellonenques de Xert i Torreblanca. Fins el pròxim 22 d'agost estaran obertes les inscripcions. MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

> SUPER 28.20

## Juanyadors de l'Individual



Paula, que no va oferir un mal nivell de joc malgrat el resultat, s'ha de conformar amb el subcampionat. Per últim, es va celebrar la categoria forta, la Sènior A, on es van veure les cares José Ángel, del CPV Pinós, i Moisés, del CPV Parcent. Va ser una final prou competida on José Ángel anava imposant a poc a poc el seu joc mentre que Moisés no acabava de mostrar regularitat. Tot i que ho intentava el parcentí amb ganes i bones pilotades, no va poder evitar la derrota. Al remat, partida i títol per a un José Ángel que suma el seu segon campionat Individual de pilota grossa per un marcador de 2 cotos per cap. Quant a la categoria Sènior B, Pedro,

Quant a la categoria Sènior B, Pedro, del CPV Parcent, va ser el campió sense haver de jugar per lesió de Pau,

## EL BON JOC DELS I LES FINALISTES I LA BONA AFLUÈNCIA DE PÚBLIC VANÇ SER CLAU PER A VIURE UN GRAN ESPECTACLE DE PILOTA

del CPV Parcent. D'aquesta manera, va ser el guanyador sense haver de disputar la final.

La calor va ser la nota predominant durant tot el matinal de pilota mentre que el bon joc dels i les finalistes i la bona afluència de públic va ser clau per a viure un gran espectacle de pilota grossa.

El lliurament de premis, obsequis i trofeus va córrer a càrrec de la vice-presidenta de les modalitat en recuperació de la FPV, Bea Gavilá, mentre que les finals van comptar també amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines. Quan van finalitzar les finals es va realitzar una trobada de germanor entre tots els assistents i finalistes al restaurant del mateix trinquet d'Ondara.

## LA PROGRAMACIÓN DE HOY



22.55

#### Lazos de sangre

Un acercamiento a la vida de grandes sagas familiares españo-

#### Juegos Olímpicos de Paris 07.15 2024. 1

Sumario y titulares. En directo. Relevo mixto de marcha. Sesión matinal. «España-Croacia». Cuartos de final masculinos. En directo.

Telediario 1. 2 15.10

Informativo territorial. 9 15.45

15.55 El tiempo. 9

### 16.00 Juegos Olímpicos de Paris 2024. 1

Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con especial atención a la categoría femenina de golf, al taekwondo y al skateboard. En directo. «España-Canadá», Cuartos de final femeninos. En directo.

## 21.00 Telediario 2. 9

## 21.30 Paris en juegos. 10 9

Espacio que realiza un resumen sobre las competiciones disputadas durante la jornada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. En directo.

## 22.05 La suerte en tus manos. 9

22.15 4 estrellas. 3 9 «Las prisas si son buenas».

## 22.55 Lazos de sangre. 9

«Ana Belén y Víctor Manuel». Entrega que traza la vida de Ana Belén v Víctor Manuel, a través de un minucioso retrato de este matrimonio unido y comprometido que ha escrito la banda sonora de la historia española más reciente. El programa recuerda la biografía de aquella niña nacida en el madrileño barrio de Lavapiés que con los años se convertiría en musa de la Transición.

00.00 Lazos de sangre: el debate. Con Jordi González.

01.30 Lazos de sangre. (R) 9



21.30

#### Cifras y letras

Concurso de preguntas y respuestas en el que los participantes deben demostrar sus habilidades.

#### 09.20 Juegos Olímpicos de París 2024. 1

«España-Egipto». Los Hispanos llegan a estos cuartos de final tras una sufrida clasificación. Y es que el grupo ha terminado con el dominio de Alemania y un triple empate a puntos por detrás de los teutones, en el que España ha sido tercera. En directo.

11.00 El sueño de la vida eterna: Entre momias, tumbas y jeroglificos. 🤋

Al filo de lo imposible. 9 «Una joya en el Mediterrá-

12.25 Las rutas D'Ambrosio. 9 «La Rioja del tapeo».

### 13.20 Juegos Olímpicos de París 2024. 1

«Alemania-Francia». Cuartos de final masculinos. En directo.

15.00 Celia. 69 9 «Soy Celia».

15.45 Saber y ganar. (R) 9

16.35 Grandes documentales. 9 18.10 Documenta2. 9

El Paraíso de las Señoras. 19.05 20.25 Diario de un nómada.

#### Carreteras extremas. 9 20.55 Juegos Olímpicos de París 2024.

«España-Noruega». Cuartos de final masculinos. En directo.

#### 22.00 Documaster. 9 23.35 En portada. (R) 9

«Fentanilo: ¿No way out?». El programa viaja a San Francisco, donde la epidemia de esta droga sacude el centro de la ciudad, vaciada por el teletrabajo y con casi 9000 personas viviendo en sus aceras. Con Lorenzo Milá.

00.20 La laguna de Truk, el Pearl Harbor japonés. 9

01.05 Festivales de verano. 9 02.20 Documenta2. (R) 9



## El hormiguero 3.0

Talk show cuyos contenidos giran alrededor del humor, las entrevistas y los experimentos.

08.55 Espejo público. 9 13.20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 9 13.45 La ruleta de la suerte. 9

15.00 Antena 3 Noticias 1. 9

15.30 Deportes. (1) 9

15.35 El tiempo. 9

Sueños de libertad. 🚱 🦻 17.00 Pecado original. 🚱 🦻

18.00 YAS Verano. 9 20.00 Pasapalabra. 9

21.00 Antena 3 Noticias 2. 9

21.30 Deportes. (1) 9 Espacio dedicado a la información de actualidad

#### deportiva. 21.35 El tiempo. 9

## 21.45 El hormiguero 3.0. (R) 9

Talk show cuyos contenidos giran alrededor del humor, las entrevistas y los experimentos de divulgación científica. Con Pablo Motos. Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó, Leo Harlem, Pilar Rubio, Miguel Lago, Cristina Pardo, Luis Piedrahita, Marta Jiménez y El Monaguillo.

## 22.45 El peliculón. (3) 9

«El mejor verano de mi vida». Curro es un fantasioso vendedor de robots de cocina que sueña con un trabajo en el mundo financiero. En plena crisis de pareja y con fuertes deudas hace una promesa que no puede cumplir: si su hijo Nico de nueve años lo aprueba todo con sobresaliente, le llevará a unas vacaciones de verano inolvidables.

## 01.00 Toc toc. @ 9

Un grupo de pacientes coincide en la consulta de un prestigioso psicólogo. Además del día y la hora de la cita, algo más les une a todos: los seis tienen un trastorno obsesivo-compulsivo.

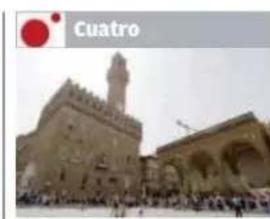

22.50

## **Viajeros Cuatro**

El equipo del programa recorre los lugares más fascinantes, recónditos o insospechados del planeta.

22.50

10.30

15.00

Una vida perfecta

Mansiones lujosas, fiestas y viajes

alrededor del mundo son una con-

stante en la idílica vida de Sebnem.

Informativos Telecinco. 9

ElDesmarque Telecinco. (1)

Espacio que recibe a perso-

nas anónimas con historias

extraordinarias y sorpren-

dentes que compartir, con

mensajes que trasladar a un

destinatario especial y con re-

latos a veces emocionantes y

otras con un punto divertido,

de ternura y humor que visi-

bilizan realidades diferentes

En cada entrega compiten dos

integrantes cada uno de ellos.

Tras superar cinco juegos con

las cadenas de palabras como

hilo conductor, se baten en la

prueba llamada Complicidad

llevarse el dinero acumulado

hasta el momento y vuelve a

concursar al día siguiente.

ElDesmarque Telecinco. (1)

21.00 Informativos Telecinco. 9

Una vida perfecta. 🚱

La aparición de Melisa ha

desestabilizado la vida de Se-

bnem que, consciente de su

que decidir si enfrentarse a

acercamiento con Onur, tiene

él por haberle roto el corazón

o centrarse en urdir un plan

a su nueva enemiga.

02.00 Casino Gran Madrid Online

dedicado al juego.

Show.

02.25 ¡Toma salami!

para derrotar definitivamente

Programa de entretenimiento

El tiempo. 9

ganadora, que decide cuál

de los dos equipos opta a

equipos formados por tres

presentes en la sociedad.

07.00 Informativos Telecinco. 9

08.55 La mirada crítica.

15.45 El diario de Jorge.

15.40 El tiempo. 9

17.30 TardeAR.

21.35

21.45

22.50

22.00 ¡Allá tú!

20.00 Reacción en cadena.

Vamos a ver.

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 08.00 Especial Callejeros viajeros. 08.50 Callejeros viajeros.

10.30 Viajeros Cuatro. (R)

#### «Vietnam». 11.30 En boca de todos.

Espacio que tiene como objetivo acercar a los espectadores las noticias sobre política y sociedad más comentadas del día, contextualizándolas a través de un grupo de expertos y colaboradores que aportan una visión clara y concreta de cada uno de los temas que se tratan en el programa. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. 9

14.55 ElDesmarque Cuatro. (1) 9

El tiempo. 9 15.10

#### 15.30 Todo es mentira. 18.30 Tiempo al tiempo.

Con Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal, Espacio que aborda contenidos relacionados con el cuidado del planeta y la ciencia, así como temas de interés en el ámbito del bienestar como la salud, la alimentación y el deporte.

20.00 Noticias Cuatro. 9 20.45 ElDesmarque Cuatro. (1) 9

21.00 El tiempo. 9 21.05 First Dates. (R)

22.50 Viajeros Cuatro.

«León, Astorga, El Bierzo»: El programa hace un recorrido por paisajes, monumentos y gastronomía de León, Astorga y El Bierzo de la mano de algunos de sus paisanos más ilustres y conocidos. El reportero Saúl Montes se cita con Samantha Hudson, cantante e icono pop, para explorar el

León más moderno. 01.30 Callejeros viajeros. «Playas de Lisboa».

02.20 The Game Show. 03.00 En el punto de mira.

asignado al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago. 02.20.

## DISNEY CHANNEL

O6.50. SuperKitties. 07.15. Mickey Mouse Funhouse. 07.40. Marvel Spidey y su superequipo. **08.30**. SuperKitties. 08.55. Bluey. 09.45. Disney Junior Ariel: cuentos de sirenas. 09.50. Los Green en la gran ciudad. 11.05. Kiff. 11.55. Hamster & Gretel. 12.45. Hailey, ja por todas! 13.35. Bluey. 14.35. Los Green en la gran ciudad. 15.45. Disney Junior Ariel: cuentos de sirenas. 15.50. Kiff. 16.40. Hamster & Gretel. 17.30. Los Green en la gran ciudad. 17.55. Marvel Spidey y su superequipo. 18.45. Cars: en la carretera. 18.55. SuperKitties. 19.45. Rainbow High Shorts. 19.50. Bluey. 20.50. Kiff. 21.40. Los Green en la gran ciudad. 22.55. Prodigiosa:

Las aventuras de Ladybug. 23.45. Los Green en la gran ciudad. 01.45. Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. **03.15.** GhostForce. **04.20.** El imparable Yellow Yeti. 05.30. Los Green en la gran ciudad.

## CLAN

infantil. 07.12. Dupi. 07.20. Las aventuras de Sunny Bunnies. 07.24. Bing. 07.46. Smighties. 08.02. Tutu. 08.22. Trotties. Magic world adventures. 08.32. Los Lunnis de leyenda. 08.55. Peppa Pig. 09.14. Edu y Lucy. 09.25. Mya Go. 09.31. Las pistas de Blue y tú. 10.14. Ricky Zoom. 10.37. Hello Kitty. super style! 11.00. La Patrulla Canina. 11.45. Gigantosaurus. 12.18. Santiago de los mares. 12.40. Vera y el reino del arcoiris. 13.02. Los superminihéroes. 13.10. Los Pitufos. 13.22. The Inbestigators. 13.51. Slugterra. 14.13.

21.30 El intermedio Summertime

Selección de los mejores momentos del espacio. Presentado por Sandra Sabatés.

06.45 Ventaprime.

07.15 ¿Quién vive ahí? 9

09.00 Aruser@s fresh. 9

11.00 Al rojo vivo. 9

14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

15.15 Jugones. (1) 9

15.30 La Sexta meteo. 9

## 15.45 Zapeando. 9

Programa que desmenuza con humor y desenfado los mejores momentos de las cadenas nacionales e internacionales.

Más vale tarde. 9 17.15 20.00 La Sexta noticias 2ª edi-

ción. 9

21.00 Especial La Sexta noticias. 21.20 La Sexta meteo. 9

21.25 La Sexta deportes. (1) 9 21.30 El intermedio Summertime. Selección de los mejores mo-

mentos del espacio en el que El Gran Wyoming y un equipo de colaboradores analizan en clave de humor noticias aparecidas en prensa, radio y

## 22.30 El taquillazo.

«Fatale». Tyler, que ha tenido una aventura extramarital con una mujer a la que conoció en una discoteca, sufre un asalto a su casa. Cuando la policia acude a investigar, Tyler descubre que la detective encargada del caso es nada menos que su amante de una noche.

## 00.50 La niñera perfecta. (2)

El doctor James Lewis, viudo y con dos hijos de los que debe hacerse cargo, contrata los servicios de Nikki. La joven parece ser perfecta, sobre todo con los niños. Sin embargo, el objetivo de Nikki, una psicópata recién salida del hospital psiquiátrico, es otro: quiere casarse con el doctor.

02.30 Pokerstars.

#### PARAMOUNT NETWORK **08.00.** Central de cómicos. **08.45.**

La tienda de Galería del Coleccionista. 11.45. Cinexpress. 12.00. Embrujadas. 12.55. Colombo. 14.55. Los misterios de Murdoch. 17.50. Los asesinatos de Midsomer. 22.00. Cine con estrella. «Acusados»: Sarah Tobias es una joven solitaria, que cada vez que fracasa en su intento de estabilizar su vida con un hombre, vuelve a sus cervezas y a su vida vagabunda. Sin embargo, una noche unos chicos a quienes ha conocido en un garito jugando al billar la asaltan y la violan repetidamente. Desesperada y ultrajada, acude a pedir justicia, pero nadie cree en su relato. 00.25. Cine. «Premonición (Afterwards)»: Nathan es un brillante abogado de Nueva York cuyo éxito profesional contrasta con su problemática vida privada, que ha quedado marcada por su divorcio

de Claire, su único amor. En medio de su pesar conoce al doctor Kay, un misterioso médico que le asegura que tiene facultades para percibir la proximidad de la muerte. 02.15. Central de cómicos. 03.15. Alaska y Mario. 05.40. Cinexpress.

**08.30.** Joyas TV. **09.35.** La tienda de Galeria del Coleccionista. 10.40. Caso abierto. 14.30. Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15.00. Esposa joven. 16.15. La viuda de blanco. 18.00. La fea más bella. 19.30. Si nos dejan. 21.00. Corazón guerrero. 21.30. Guerra de rosas. Gülru es una joven que ha crecido en una mansión donde su padre trabaja como jardinero. Admiradora de la señora de la casa, Gülfem, Gülru sueña con convertirse en diseñadora de moda. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando

Ömer, un médico que ha regresado de trabajar en el extranjero y antiguo amante de Gülfem, muestra interés por ella. **01.00.** Rumbo al paraiso. **04.10.** A un paso del cielo. **04.55.** Ventaprime. 05.00. Minutos musicales. **05.15.** La tienda de Galería del Coleccionista. **06.00.** Hoy cocinas tú.

## NEOX

07.00. VeraNeox Kidz. 10.35. El principe de Bel Air. 12.20. Los Simpson. Cuando Marge se da cuenta de que todos piensan que es aburrida, comienza a competir como leñadora, pero pronto, el circuito deportivo la lleva a un retiro de un mes a Portland con su entrenadora Paula, y a Homer le preocupa que la vaya a robar para siempre. 16.20. The Big Bang Theory. 19.45. Chicago P.D. Narra la vida cotidiana de varios policías y miembros de la Unidad de Inteligencia Criminal

Jokerbet: ¡damos juego!

06.35. Invizimals. 07.00. El reino

Héroes a medias. 14.24. Bob Esponja. **15.31.** Una casa de locos. **16.35.** Los Casagrande. 17.39. Agus y Lui, churros y crafts. 17.54. Aprendemos en Clan: el reto. 18.17. Los Pitufos. 18.52. Polinópolis. 19.25. Tara Duncan. 19.48. Pat, el perro. 20.03. Los superminihéroes. 20.49. Una casa de locos. 21.53. Los Casagrande. 22.35. Los misterios de Laura. 23.47. Cuentame cómo pasó. 02.11. Servir y proteger. **03.49.** Centro médico. **05.01.** Ajuste. 05.04. Merli. 05.53. Tin & Tan. 06.00. División Odd. 06.22. Rocky Kwaterner.

06.53. Miramimúsica. 07.00. ¡Toma salami! 07.15. Love Shopping TV FDF. 07.45. Los Serrano. 09.05. Aída. 13.46. La que se avecina. 22.50. Cine. «Un golpe de altura»: Un grupo de empleados de un rascacielos descu© Películas © Series () Infantil () Deportes

Programas subtitulados para personas sordas

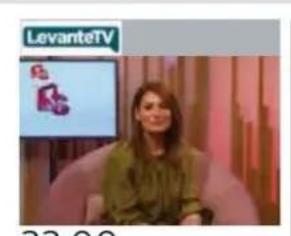

### 22.00 Revista de sociedad

Espacio que trata temas de sociedad, cultura, moda y ocio de la Comunidad Valenciana.

08.00 Levante en directe. 9 08.30 Laia cuentacuentos. 0

09.00 Levante t'aconsella.
09.30 Levante en directe.
10.00 Aventurístico. 

10.30 Eva Luna.

11.15 Laia cuentacuentos. (11.30 Valencians 100%.
12.00 Aventurístico. (1) 9

12.30 Panorama Esports. ①
13.00 Cocina familiar.
13.30 Levante t'aconsella.

14.00 Levante en directe. 14.30 Panorama Esports. ①

15.00 Aventuristico. (1)
15.30 Eva Luna. (1)
16.15 Eva Luna. (1)

18.30 Aventurístico.

17.00 Laia cuentacuentos. ①
17.30 Aventurístico. ①
18.00 Mundo natural.

Programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España como: senderismo, rutas en

bicicleta, alpinismo, escalada

y barranquismo, entre otros.

19.30 Levante t'aconsella.

20.00 Levante en directe. 9

21.00 Valencians 100%. 21.30 Super Running. ① 22.00 Revista de sociedad.

20.30 Cocina familiar.

Con Susana Ollero. Espacio que trata temas de sociedad, cultura, moda y ocio de la Comunidad Valenciana, en el que se compaginan reportajes a pie de calle y entrevistas en plató a protagonistas destacados de la actualidad.

23.00 Levante en directe. 9 23.30 Aventurístico. ①

OO.OO Super Running. 

Programa que acerca la actualidad del mundo runner de Valencia y provincia.

perdido sus fondos de pensiones vive bajo arresto domiciliario en un lujoso atico del edificio. Entonces deciden unir fuerzas y robarle. 00.43. La que se avecina. 02.24. The Game Show. 03.05. La que se avecina. 04.20. El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.24. La que se avecina. 05.43. Gym Tony XS. 06.28. Love Shopping TV FDF.

## TELEDEPORTE

10.00. Juegos Olímpicos de París 2024. Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con especial atención a aquellas disciplinas en las que participan los deportistas españoles. 22.00. Juegos Olímpicos de París 2024. Repeticiones de los momentos más destacables de la jornada.



## 22.45 Valencians al món

Entrega dedicada a la legendaria ciudad de Las Vegas, la capital del entretenimiento mundial.

07.00 La Colla. 0
08.00 Les noticies del matí. 9
10.00 Bon dia, bonica. 9
10.35 Negocis de familia. 9
11.10 Tresors amb història. 9
12.10 GR7.
12.55 Animalades, un món bes-

tial. 9
13.30 Açò és un destarifo. 9
14.00 À Punt Notícies. Migdia. 9
15.10 La cuina de Morera. 9
15.25 Atrapa'm si pots. 9
16.35 La Señora. 6 9

«Deseo y arrepentimiento».

18.05 Alex Hugo: L'home
perdut.

19.45 Hotel Voramar.

«Tots els meus anhels».

20.35 Vigilants de la platja. 9

«Seguretat en les festes».

21.00 À Punt Notícies. Nit. 9

21.50 A la saca. 9 Concurs en què es pose

Concurs en què es posen en joc 20.000 euros repartits en 100 sacs de diners que passen per la cinta transportadora del programa mentre es posa a prova la rapidesa mental dels concursants a l'hora de respondre preguntes.

valencians al món. (R) «Las Vegas» (R): Lliurament dedicat a la llegendària ciutat de Las Vegas, la capital de l'entreteniment mundial, on es descobreixen els seus secrets, entre els quals hi ha els casinos, els casaments ràpids i els seus habitants pintorescos., «De la Riviera Italiana a Mònaco» (R): L'equip va de

ruta des de la Riviera italiana

fins a Mònaco. y «Costa Verda

Portugala

O2.00 À Punt Notícies. Nit. (R) 9

O2.35 Atrapa'm si pots. (R) 9

Programa de preguntes i respostes que convida l'espectador a participar des de casa. Amb Óscar Tramoyeres.

## Teléfonos de Interés

■ EMERGENCIAS/SEGURIDAD

Emergencias/Protección Civil 112
Incendios Forestales/Bomberos 112
Policía Nacional 96 353 95 39
Policía Autonómica GV 96 317 54 00
Policía Portuaria Valencia 96 393 95 05
Guardia Civil (Emergencias 062) 96 317 46 60
Guardia Civil de Tráfico 96 369 58 99
Policía (Urgencias) 091 Policía Local 092
Emergencias del Mar 96 367 73 75
Asesoramiento Jurídico Violencia género 016
■ TAXIS

Radio Taxi 96 370 33 33 Tele Taxi 96 357 13 13 Valencia Taxi 96 374 02 02 Onda Taxi 96 347 52 52 Tele Taxi La Ribera 902 555 246

■ TRANSPORTES

Aeropuerto (Información) 96 159 85 00

Renfe 902 32 03 20 Ferrocarrils de la

Generalitat 96 397 40 40/900 461 046

Estación de Autobuses 96 346 62 66

EMT Autobuses Urbanos 96 315 85 15

EMT Entidad Trans. Metropolità 96 316 07 07

Puerto de València 96 393 95 00

Servicio de Grúa Municipal 96 341 16 44

Información del Tráfico Urbano 96 362 62 50

Jefatura Provincial de Tráfico 96 317 20 00

DGT 900 123 505/91 301 81 00

Ayuda en Carretera 900 123 505

## Cine



#### EL MEJOR VERANO DE MI VIDA

22:45 h. Antena 3 [★★]
►Comedia. 2018. España. Dirección: Dani de la Orden. Intérpretes: Leo Harlem, Toni Acosta,
Maggie Civantos, Jordi Sánchez,
Stephanie Gil. 91 min. Color.

■ Curro es un fantasioso vendedor de robots de cocina que sueña con un trabajo en el mundo financiero. En plena crisis de pareja y con fuertes deudas hace una promesa que no puede cumplir: si su hijo Nico de nueve años lo aprueba todo con sobresaliente, le llevará a unas vacaciones de verano inolvidables.

#### FATALE

22:30 h. laSexta [★★]
►Suspense. 2020. Estados Unidos.
Dirección: Deon Taylor. Intérpretes:
Hilary Swank, Michael Ealy, Mike
Colter, Danny Pino, Tyrin Turner. 102
min. Color.

■ Tyler, que ha tenido una aventura extramarital con una mujer a la que conoció en una discoteca, sufre un asalto a su casa. Cuando la policia acude a investigar, Tyler descubre que la detective encargada del caso es nada menos que su amante de una noche.

## **ACUSADOS**

22:00 h. Paramount Network [★★★]
▶Drama. 1988. Canadá. Dirección:
Jonathan Kaplan. Intérpretes: Jodie
Foster, Kelly McGillis, Bernie Coulson,
Ann Hearn, Steve Antin. 111 min.
Color.

■ Sarah Tobias es una joven solitaria, que cada vez que fracasa en su intento de estabilizar su vida con un hombre, vuelve a sus cervezas y a su vida vagabunda. Sin embargo, una noche unos chicos a quienes ha conocido en un garito jugando al billar la asaltan y la violan repetidamente. Desesperada y ultrajada, acude a pedir justicia, pero nadie cree en su relato.

## Radio

FM # 88.2 RADIO 5 TODO NOTICIAS #88.7 ONDA CERO CASTELLO ■89.0 ONDA MELCOLA ■ 89.8 RADIO I RNE ■ 90.9 RADIO MARCA ■90.2 RADIO CASTELLO CADENA SER #92.0 LP PLEITO RADIO #934 POPULAR FM COPE VALENCIA #94.2-40 PRINCIPALES MEDITER RANGO # 94.8-40 PRINCIPALES CASTELLO ■951 FADED 3 RNE ■95.7 MÁXIMA FM ■ 96.1 MBO ■ 96.9 KESS FM ■ 98.4 CADENA DIAL #99.0 CADENA 100 #99.2 DNDA CERO VILLAREAL #100.4 RAZITO MALENCIA GALIENA. SER ■1012 ONDA CERO VALENCIA ■102.5 LPV RADIO ■103.2 EURCPA FM ■104.4 RADIO INTERECONOMÍA ■ 106.6 RADIO 2 RNE AM 558 RADIO 5771 RADIO 1 #882 HADIO POPULAR # LOS3 COPE CASTELLO # L179 RADIO VALENCIA #1296 COPE VALENCIA ■ 1.521 RADIO CASTELLO CADENA SER A PURT 07:00 VICKY EL VIKING, 07:11 DORAEMON. A PUNT 07:00 VICKY EL VIKING. 07:31 DORAEMON.
07:42 MILO. 07:53 CALCETINS. 07:57 CANÇONS DJ
BUTONI. 08:00 LES NOTÍCIES DEL MATÍ. 10:03 BON DIA.
BONICA. 10:36 NEGOCIS DE FAMÍLIA, 11:06 TRESORS
AMB HISTÓRIA. 12:13 GH7, 12:58 ANIMALADES, UN MÓN
BESTIAL. 13:31 AÇÓ ÉS UN DESTARIFO. 14:00 À PUNT
NOTÍCIES MIGDIA. 15:12 LA CUINA DE MORERA. 15:30
ATRAPAM SI POTS. 16:42 LA SEÑORA. 18:11 ALEX

HUGO. 19:52 HOTEL VORAMAR. 20:50 VIGILANTS DE LA

PLATJA, 21:00 À PUNT NOTÍCIES NIT. 21:51 À LA SACA. 22:46 VALENCIANS AL MÓN. 02:04 À PUNT NOTÍCIES

NIT. 0240 ATRAPA'M SI POTS.

## SORTEOS

ONCE 5/8/2024 58377 Serie: 007 6/8/2024 Serie: 020 47543 31/7/2024 20158 Serie: 005 1/8/2024 54179 Serie: 013 Cuponazo 2/8/2024 Serie: 053 00831 Sueldazo 3/8/2024 28692 Serie: 023 Sueldazo 4/8/2024 Serie: 003 79943

Mi día 6/8/2024 3 ABR 2018 Suerte: **8** 

## Súper ONCE 6/8/2024

Sorteo 1

07-09-10-20-21-22-24-27-29-30-33-36-40-46-63-65-74-78-79-85 Sorteo 2

01-08-10-12-17-37-44-51-57-61-65-67-68-70-72-75-78-79-80-85 Sorteo 3

03-04-10-11-12-26-28-32-41-42-43-56-62-63-64-77-78-79-81-83 Sorteo 4

04-06-12-14-18-20-21-22-25-27-28-29-35-44-47-51-54-64-66-78 Sorteo 5

03-05-22-25-27-29-30-43-44-48-50-56-57-66-70-71-72-77-79-85

| 6/8/2024 |
|----------|
| 861      |
| 664      |
| 790      |
| 434      |
| 519      |
|          |

## Euro Jackpot 6/8/2024

4-9-22-32-35 Soles: 9 y 10

Sueño: 5

Eurodreams 5/8/2024 03-10-13-16-31-38

Bonoloto 6/8/2024 06-16-19-20-24-49

C: 14 -R: 1

5/8/2024

Euromillones 6/8/2024 01-18-27-41-50 El millón: FMZ81323 E: 2 y 12 2/8/2024

05-07-12-33-46 El millón: FLL23207 E: 3 y 12

La Primitiva

11-18-36-41-44-49 C: 35 R: 4 Joker: 0 091 862 1/8/2024 02-10-11-15-34-48 C: 21 R: 8 Joker: 8 137 404

3/8/2024 10-18-25-27-35-42 C: 34 R: 1 Joker: 3 508 943

El Gordo 4/8/2024 21-34-36-41-48 Clave: 8

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

## **EL TIEMPO**

### EN LA COMUNITAT VALENCIANA



Fuentes: www.oratgenet.com, Agencia Estatal de Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente) y TVC Multimedia.









## HOY Poco nuboso con intervalos matinales de nubes litorales

Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución diuma en el interior de la mitad norte. Temperaturas sin cambios excepto las máximas de Valencia, en descenso. Viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste flojo a moderado.

## EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Jueves. Poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral. Temperaturas sin cambios.

Viernes. Poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral. Temperaturas sin cambios.



Superdeporte Empresa Editorial, S.A.

DEPÓSITO LEGAL V-585-1993

Dirección C/ Traginers, 7. 46014. Valencia
 Teléfono 96 337 18 18 Fax 96 337 20 45

relation 96 337 18 18 (@ Pax 96 337 26 43)
 remail redaccion.superdeporte@epi.es

atencionalcliente.superdeporte@epi.es

| Web www.superdeporte.es

DIRECTOR GENERAL Enrique Simarro
GERENTE COMERCIAL Víctor San Bartolomé
GERENTE ECONÓMICO Francisco Pineda

DIRECTOR José Luis Valencia JEFE DE INFORMACIÓN Vicent Chilet

JEFES DE SECCIÓN

Pablo Leiva (Fútbol)

Jorge Valero (Polideportivo)

José M. López (Fotografía)

Begoña del Cura (Maquetación)





© SUPERDEPORTE, EMPRESA EDITORIAL, S.A.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquimico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.



## Ladelegación de la fila de atrás



ucede cada noche del 15 de agosto en un pueblo que puede ser cualquiera. Alguien entra en una verbena con un ticket lleno de expectativas, comienza a avanzar por la pista rumbo a las primeras filas y de pronto siente una súbita incomodidad. Quién es esta gente, dónde están los míos, los nuestros. Al volver la vista, advierte que aquellos con los que se batía cada ma-

drugada de verano no han desaparecido, solo se han mudado unas filas atrás, ocupando un lugar menos cercano a la música y más próximo a la barra, quizás, o al baño, o a la puerta de salida. Son nuevas coordenadas vitales en las que encontrarse y más vale hacerlo a tiempo si no se guiere caer en el ridículo.

Llevo todo este verano de gloria y colirio jaleando a aquellos que se dan de bruces con esa misma realidad en el deporte de élite, el entorno más cruel con el final de la juventud. Desde Modric en la Eurocopa a Nadal en los Juegos Olímpicos. O de Simone Biles, que aunque ni siguiera ha llegado a los treinta reconocía estar haciéndose mayor para llegar a competir en Los Ángeles.

Supongo que detectamos –al fin– algo en ellos que los acerca a nuestro planeta anónimo. Les ocurre lo mismo que en esa verbena en la que uno pierde el sitio: las canciones son las mismas y las luces no han cambiado; incluso esa misma tarde, en los preparativos de la fiesta, se siente el hormigueo que precede a lo memorable. Pero todo se desmorona un poco al observar que el relevo ya está aquí, ese puñado de caras nuevas conquistando el lugar que les corresponde. Sucede en la pista y en el podio. No es ninguna tragedia, solo la constatación de lo que llevan diciéndonos los mayores durante siglos, con más o menos literatura: que la juventud dura poquísimo, a menudo menos que un ciclo olímpico. En el deporte, al menos, esa llama se apaga con cierta épica, en una coda de titulares que anuncian el último baile de. Cabe advertir que esas aventu-

> ras suelen acabar por los suelos y cuando no, como ocurrió en los oros de Djokovic o Ledecky, en sus celebraciones se leen señales de nostalgia por la plenitud perdida, por lo que antes se ganaba con mucho menos esfuerzo y dolor. Hay una primera derrota latente en las victorias finales.

> Lo que queda después es reconocer lo inevitable y no darle muchas vueltas. Si acaso, entonar alguna protesta que te ayude a acomodarte en tu nueva etapa. Contra el ruido, por ejemplo. Biles se quejaba un poco de los desconcertantes sonidos que llegaban desde la grada tras la medalla perdida. Es lógico y seguramente tenía razón, la razón que se gana cuando se pierde frescura. Lo que queda es entregar el testigo y retroceder hasta planos más discretos de la fiesta. Para el que

escribe, con una paternidad recién estrenada, también hay un poco de empezar a imaginar los veranos de quienes acaban de llegar: cómo serán sus noches de euforia, qué idolos colgarán de sus paredes. Hay una juventud vicaria en esos esbozos. Y, mientras tanto, queda subirse en cada gran competición al barco de esa delegación dispersa que lleva la bandera de un ocaso prematuro. La de quienes están mudándose a las filas de atrás.



Que la

juventud dura

poquisimo, a

menudo

menos que

un ciclo

olimpico

## LAS NOTAS **DE SUPER**







He Bing Jiao, la jugadora china de bádminton que se alzó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, ha demostrado un gesto de solidaridad hacia su rival Carolina Marín. quien sufrió una lesión durante su enfrentamiento en el torneo olímpico.



## **BALLENA ESPECTACULAR**



Durante las semifinales olímpicas femeninas de surf una invitada inesperada apareció de lleno en la prueba. A una distancia segura de la brasileña Tatiana Weston-Webb y de la costarricense Brisa Hennessy, la ballena saltó sobre el agua, dando un momentazo para la posteridad.

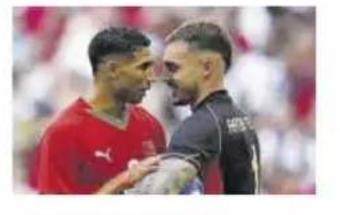

## A. HAKIMI MALA CONDUCTA



El jugador se negó a atender a los medios de comunicación pese a los requerimientos por parte de la prensa y de la FIFA. Esta actuación costará una multa a la selección marroquí que será impuesta por el Comité Olímpico Internacional, según normas vigentes.



